





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.2.45





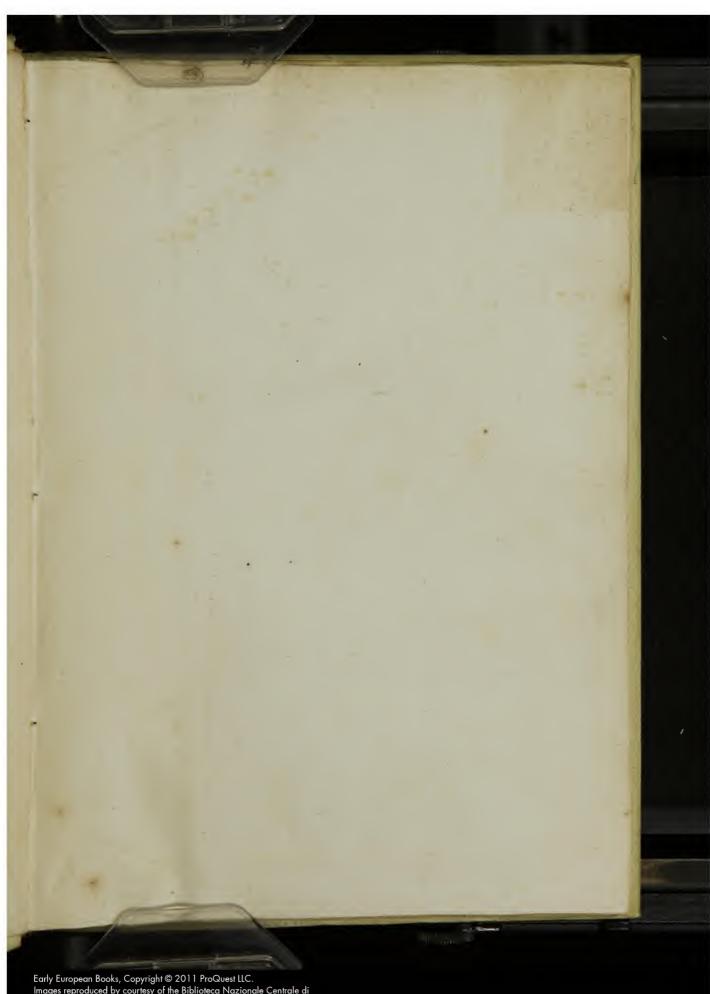

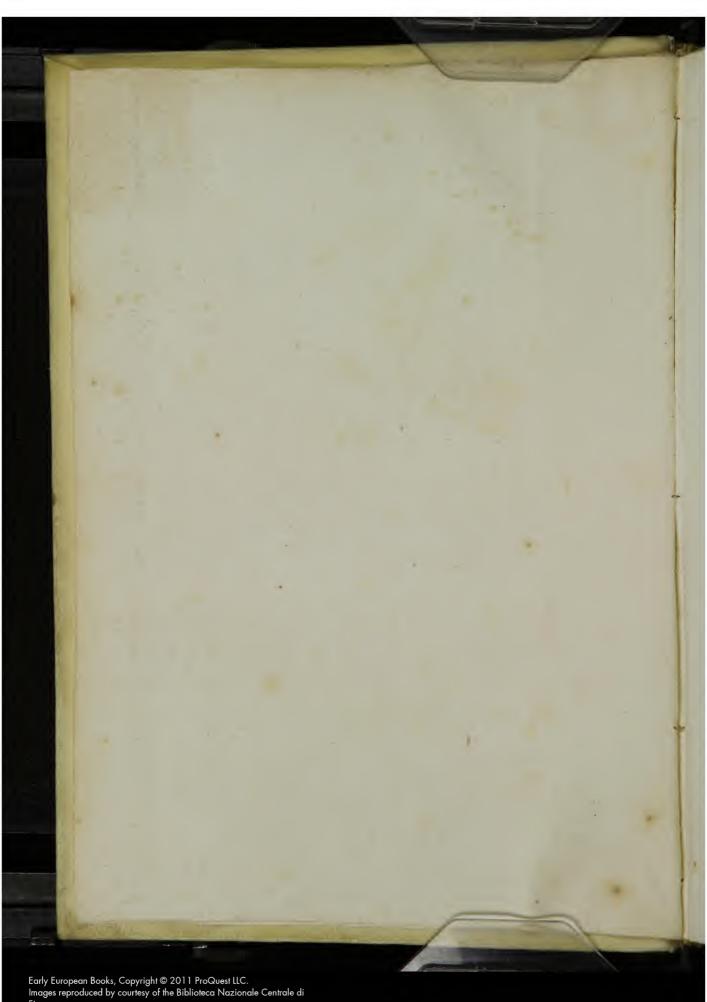

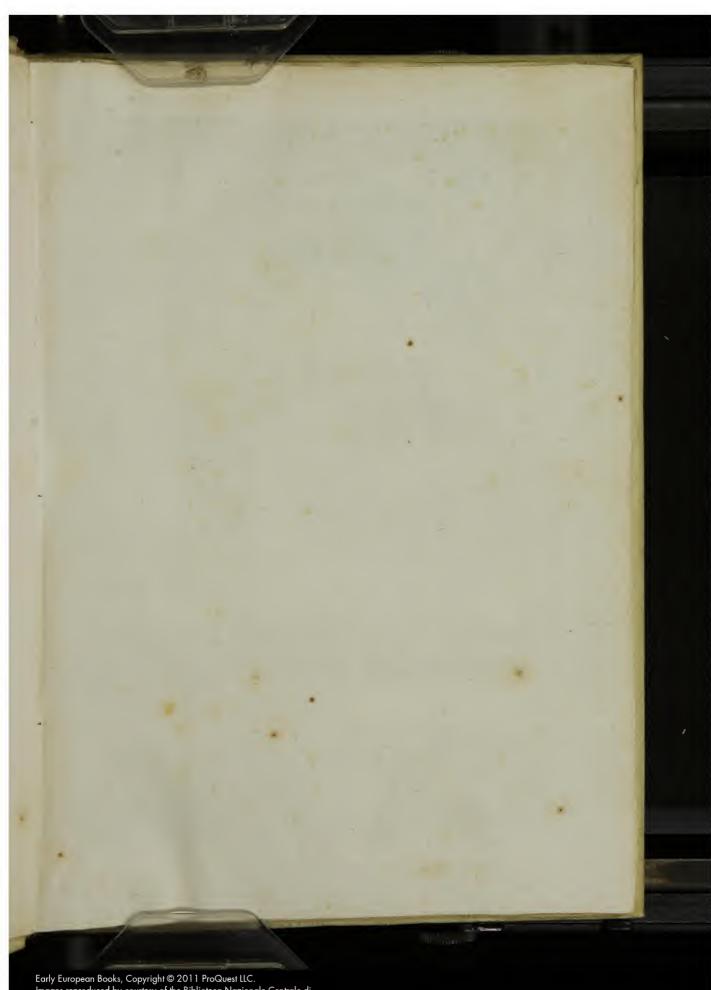

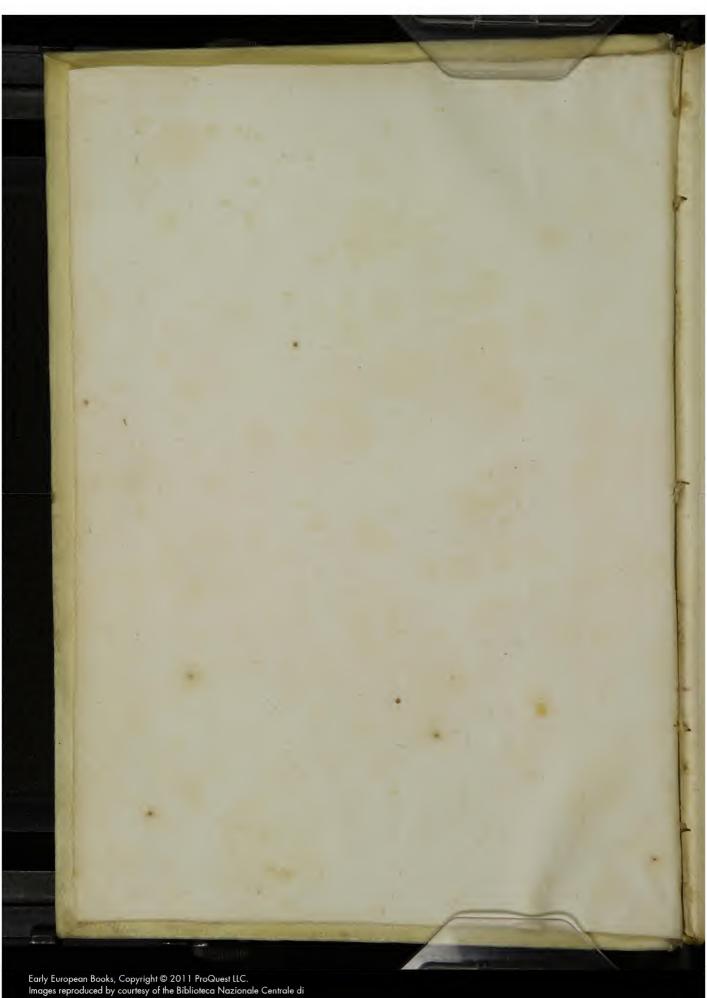



Pal. E.6.2.45

## Probemio.

Onum nimiru aucupiu nouafiz merces. Elitam scilicet Esopi fabulatoris clariffimi fimul cum fabulis prestanti quidé caracte re summo studio ac romano sermone collatam instructamas vi des glquis es felicissime lector. Siquide ex omnibus is que sub vulciore viuendi norma ab opulenti z vecoro scripturarum munere aliunde aucupantur-nibil eque vtile moztalium vite-nibil venigz gerendis in rebus eque appositum comperies qua que tropica figuratione ex ipfa qua Ethicen appellant viuina celebrigs preceptione vermata profluit . Einsdez generis eum victa quin Tgefta Frigij Esopi eristant, vignum vurimus ca q bacte nus vetustate oblitterata sunt ve nouo i lucem referre. Quaquaz vero tenui ferme atq3 bumili vicendi genere constent.multiplici tamen seriei varictate irreprebenfibilis vite ymaginem gerunt. Istinc precipue ouo notanda sunt tempora. Primum quo constanti admodum fortigganimo servitutis babe nas pertulit. Elterum vero quo scientia ac virtute propria libertaté adeptus regibus admirandum se prebuit. In vtrogg quedam geruntur que fabularu babent effigiem. Quedam vero pregnanti oratione graui sententia . victisq3 aureis incedunt. Quanta postremo vi vtriufqz auctoritas a languentes a la boriofos titillet animos, ipfe qui legis facile rimabere,

1214

## Libistici fabulatoris Esopi vita feliciter incipit,

De conditione rozigine eiusdem.



Sopus philosophus fabulator claristimus natione Frist us. Fortuna vero seruus ex Ammonio pago per omnez vitam suam studiosissimus fuit, naz alternatim multori congessisse perbibetur visciplias. Idic initio scolastici cer taminis ob lingue balbuciem blactero nempe erat spotes a nature a fortune aduersas sustinuit procellas, qui tadez ysidis miscratioe techinisastu a canillatioibus supra mo dum preditus, Silogismoruz varias quogz Enthinema

matum atq3. Inductionum rationes perfoluebat, vir preter ecteros facie lo ge veformis. Mam magno fuit capite, acutis oculis, nigro colore, malis ob longis, breui collo, suris crassis, magnis pedibus buculentus giborosus atq3 ventrosus, buncad seruicia vrbana cum Perus inutilem censeretad opera rustica pro sosso transmiti in agrum,





Dito fo Esopo tutto el tempo vela sua vitappropria virtustu diofissimo a de continuo a lelittere greche vonava lo stédiméto pigliado le vite o voctifimi philosophi a mozali argumeti a vo cerine ve cotinuo fludiado veuene pfectifimo philosopho r vi screuffimo cu vna mirabile prudétia che pocho ve le cose naturale ad lui era no ignote. Magz Esopo i le parte de frigia paese al psente de li infideli z tur chi sequitatore de la maumetana lege de uno loco chiamato Epamoio. Era questo Esopo ve vna faza molto vesorme z quasi formata cotra la natura o tanta brutura parea perche el capo suo era molto grosso z grande li ochi de la sua fronte erano acutissimi z era de uno nigro color simigliato quasi alo carbonele sue maselle erano de statura assai longe z lo suo collo ellera tanto breue che stante le maselle longe li ochi acuti lo collo curto lo capo grosso z la carne negriffima e nel guardare ogni persona va se medesina possea copren dercestere trafformatissimo. Dauca anchora le gambe grosse a li piedi gran distimi z vna bocha anchoza gradistima. Era gimberoso z ventroso z lo pe gio che bauesse era tato tardo de la loquela z tartaglioso che era una cosa so ra ve inclura va laltra parte era que Esopo vno bomo molto pieno ve gra deastucia r erase insignato si bene ve logicha che era tanto canilloso r banca tante filogisme z consequentie euthimeme inductione che no ne sarano mai tante ne serano i tutti li librilogicale quale feci El ristotile ne Il latone ne an chorali fopbisma de Miero bispano a Tisberi. La forcuna de queto poue ro Esopo lo fe veuentare serno in modo chel so patrone vedendolo cosi trans formato da la natura a desuttelo lo mando in villa a la sua possessione ad la nozare la terza z fare altri exercitij.

## De frande conseruorum Esopi r eins astutia.

ika igitur vieruz cum berus rus proficiscerci, agri curator ve si cubus collegit, ac agri vomino presentauit inquies, cape ve apri cis agrorum tuoru fructibus. At illesctus p salute au pulcherri me sunt sicus, iubetaz servo suo Agathopo vt illas cap iat custo diataz vsaz vum a balneo redeat co tempore contingit que sopre veniens quottidianuz sibi pane vari petijt. Asathopus cuius custodie sicus commisse erant cum er illis vuas gustasset, ait alteri ve conservis, mist beruz vererer sicus istas profecto comederem omnes, at ille ait si vna tecu mandu care me velis viam vabo qua nibil patiemur, tuc ait Agathopus quo pacto idsieri poterit, at ille inquit bero cum venerit vicas que sopre ve niens illas maducauerit. Esopus cum singue tard tate se vesendere neque rit, verbertbus quidem cedetur nos vero nostrum implebiams vesideriu, bis sic inter se compositis vum sicus sigilatim manducant inter se inquiunt, ve

tibi scapulisqq tuis miser Esope atqq ita interloquendo ficus omnes comede runt, Derus a balneo reueniens petit ficus fibi apponi cui Agathopus ait mi bere Esopus ab opere veniens cum penu reseratu reperiret id ingrediens nulla babita ratione ficus omnes veuorauit, Quo audito berus ira concitus ait, quispiam ad me euocet Esopum.is cum venisset berus ait.vic mebi serue nequam eatenus me veritus es officus penu mibi repetitas aufu veglutifti profano. Esopus bis victis trepidus cum propter lingue nodositatem farine quieret.coniecturis rerum edoctus oculos fecit in cos qui coram aderant ve latores, infos veinde venudari ad beri pedes procidens ve potuit punctum temporis fibi vari exorauit, Exindecursim vas aque calide quod apud ignez ertabat capiens atqq aquam i peluim infundens ebibit, parum post vigitis in ore positis aquam ountarat emisit. nam eo vie preter aqua illam nibil adbuc sustauerat. Tum rogauit vt velatores sui part modo aquam biberent. Qui cum bibissent ne quid enomerent manu ori tenebant, sed stomachus cum iam aque calore effet viffolutus simul cuz aqua ficus emisit. Quod berus aspicies ad illes conversus aut quid nam mentitiestis in bunc, qui loqui baud potest. iuffitqz illos venudari ac virgis in publico cedi. inquiens quisquis in alium quippiam volo fuerit contechnatus pari mercede cozium eius erit oznatum. ac die sequenti in orbem reuersus est.



pe fo ra

ML fignoze de Esopo ptriuphare con li soi amice mogliere valtre pso ne como e costumato ve chi ha possessione sora la cita allo tépo velli Al frutila andareno ad folazo. z chi co rapinosi veelli. z chi co amaistra ti cani. 7 chi con rete va inganare li simplici vcelleti. 7 chi con le barchete solca do li marmiliti z le arbezole agrappano, z chi in vno modo z chi in vnaltro vescazano lo caldo ve la fastiosissima estate. L'ale vuncha lo za vito signoze ve Esopo esso io sora vel casale z intrato in nela sua possessione le venneno li ser ui vauante guardatori ve la foa massaria ad bonorare el loro signore como e vebito e costumato de farse tra li quali apparse vno serud maioze deli altri z pur existimato val signoze chiamato Agatopo z guardado lo so patrone per meterfegli piu in gratia a monstrare se estere viligentissimo alle cose familia refper, bauere ne el futuro merito val fignoze le presento uno vaso ve vilicate z preciose fiche si che vicedo volce mio patrone togli li frutti velli primi arbori De lo tuo potere. El fignore que guardate a tochate a reuedute fe vna lieta cera al servo à visse, per la salute che cosi iurano in quello tempo, elle sono belle a bo ne, ma sai che farai, guardale bene fin che torno vello bagno z poi melle vone rai. In questo tempo Esopo non era stato in psentia quando venne el signoze ma partito a andato alo bagno reuene ve la opera straco cum le sappe a istru menti che ala sua opera erano necessarij. Et secundo era costumato aloza vebi ta ve havere el pane. Ali conservi soi lo adomádo Agathopo presentatore ve lefiche guardandole a bauendo fame. ne piglio que a quelle a piaccre se mágio Et voltato a lo conferno cost visse, Se io non temesse el mio signoze in verita io mangiaria tutto lo resto de le siche. E lo coserno respose se tute voi insiema me co magiare io te vonaro via che ne tu ne io baueremo piculo alcuno, Elga thopo respose de como se voria fare questo verche le o presentate a lo signore nonro z banelle tanto care z ba ame comadato che le vehia suardare fin che lui ritozna da lo bagno che se levole lui mangiare seria una cosa molto dura arande tradimeto a nui ne poriamo bavere el mal anno. El confervo rifpo se, mangiamo le fiche vua volta insieme z io te guardaro de tutti questi perico li Agathopo seguito como farai. E lo conservo seguito mangiamo le fiche e como venera lo fignozeli virai che toznando va lovera Esovo trouo lefiche z quelle se ba mangiate lui e ve tarda a tartaglia a non potera fare excusatione alchuna z cosi el signoze lo fara acon zare de bastonate z nui ne satiaremo lo veire ve le fiche a haueremo nostro vesiderio hauuto. In modo che Esovo se ra bacuto a nui faremo facija contentia tuttili periculi che cu bai predicino serano niente ne noi no potremo bauere male nullo. Et facto lozo vacto z oz dine se mangianano le fiche a mangiando isieme luno vicea a lattro quai adte vouero Esopo r como serai aconzato guai ad te Esopo che non mangie siche a serai aconzo de bastonate a la polita, a nui pure mangiamo le siche a trium

phame a lo nostro piacere, perche lozo pensiero era ve apichare a accusarlo z cofi cianzando a nouellando se mangiarno le fiche. Quale mangiate venne el patrone da lo bagno che tutta la fua speranza bauea in le fiche per mangiare r trouato la cena in ordine se pose ad sedere per triumphare. Ila prima cosa che vomado Agathopo so servo fora le fiche. Quale respose fignore mio Eso po vostro seruo tornando va lauorare a trouando lo loco voue erano le fiche senza servatura non bauendo reguardo ne ad vui ne ad cosa alchuna tutte le fi che se mangio. Adendo le parole de Agathopo el signoze turbato sozte a pie no de rabia se rodca dentre del stomacho tutto. Et diffe che saria quello mio seruo che me chiamase Esopo. Qual venuto per lo pane come e vito. El si snozel o chiamo ad fe vicendo. Dime schiauo ribaldo tanto pocho me precie a cofi pocho fai fima ve me.chele fiche ad mercferuate a poste a lo mio vomi nio tu li bai manzate senza nullo reguardo Esopo meschino vededo el patro ne cosi turbato z che le parole erano vicine a li fati vedendose inocente z non possea respondere tanto per la tardita ve la lingua, quanto per lo voloze che sentea ve effere stato contra iustitia accusato a lo suo signoze non possea alchu na cosa respondere. Danpur repensando che colozo che lo baneano accusato erano statili mangiatori ve le siche a poi baucano lui tradito a lo signore a ac cusandolo falsamente voltateli ochi ad coloro chelo baucano tradito vaua si sno ve li ochi non effere stato el malfatore al signore poi che ve la lingua lui era stato probibito. 7 in questo lo signore comando che Esopo mischino fosse spogliata, Sentendo Esopo lo vesiderio de li soi compagni venire ad effecto butato ad terra anante lo signore tartagliando titubando lo meglio che lui posseá se excusava con li acti z con lo guardare fermo li ochia li conserviliqua li li stauano vauanti r era tanta la ira e lo volore che bauea che quello pocho de loquella con tartagliofa li era manchata in modo che volendo per fua justi cia iustificarse gitosse vauante lo suo signoze con acti ve subtectione parlando se recomandavara domando de gratia al signore che prima che lo facesse bat tere li vonaffe solo uno becue termino de punto ad monstrare la sua innocen tia. Et obtenuta la gratia ve ala impressa correndone ando a lo secho voue trono laqua calda in vno vaso z quella pigliata z ponendo in vno catino vna particella la bibe in presentia vel patrone z ve subito con le vite possesse a la bocha incomencio fortemente ad vomitare. In modoche fola quella aqua mando fora perche quello giorno lui era stato senza manzare alchuna cofa z cost iciuno era stato accusato prego Esopo el signore che ad coloro che crano presente facesse beuere ve quella aqua como bauea beuuto lui. Quale per loro scusa amostrandoseinnocenti beuerno de laqua calda a acio che non voni tasseno teneano la mano ala bocha z strengeanose molto bene. Esopo che guardana Agathopo elo compagno cossi torgerse avoltarse intorno vicea ad lui a al suo compagno. Amici mei non bisogna rotare che le siche e necessario che vengano sora a la institia e necessario che la se demostra a co la mia insticia la innocentia a lo nostro signore vedera la verita a inquesto lo stoma co de Agathopo a del compagno sentendo lo caldo de laqua tutto sotto sopra revoltandose suron constrittad vomitare in modo che le siche a laqua tutte in sieme vennero sora. Suardando el signore la novitatdel sato voltandose alli servi accusatori a cussi loro disse. De ribaldi non vesite vergognati de bauere mentito contra questo ponero schiavo che non sapea parlare, a subito coman do che sossene spogliati a in publico battuti sotte a factoli così battere se una lege che quella pena che merita uno ribaldo sacendo uno delicto tale la deue co sequire quello che salsamente accusa. Et sacta la insticia. Lo di sequente lo si snore se ne torno alla cita.

Quomodo Esopus per indem babuit loquellam z sapientiam.

L'Esopus cum in agro foderet. ecce Indis sacerdos qui a recta in vrbem via erzauerat. Esopum adiens. rogat vt que vucit, in vrbem Viam ftratam vemonstret. Esopus leto vultu illum manu vucens sub arborefici consedere fecit. Tum enim ve pane oleis ficubus ac vactulis apposuit.vtq3 manducaret bortatus est Tumad puteum profectus aquam baufit illigg bibitum obtulit, Deinde manu prebendens in viam fratam per durit. Que facto facerdos leuatis ad celum manibus pro Esopo preces effu dit, ceu pro eo a quo tam liberale fuerat acceptus. Efopus agrum rediens cum iam estu pene suffocatus esset, prout solito consucuerat sub vmbra obdor minit. Dea vero bospitalis Esopo in somnisaffiftens largita eft sapientiam aclingue acuntatem.nec non plurimarum variarumq3 fabularum inuentio nem.ceu illi qui fibi venotus ac bospitalis erat. Esopus somno excitatus se cum ait. Daud vulciter quieui. scd belliffimum fomnum fomniaui . Ecce fine impedimento loquor 7 que video fuis nominibus appello.ve rastrum bidens afinus bos cursus per veos fingula nominatin teneo. Ande buius notionis gratiam tam subito accepi . I Dietatem enim qua in bospites plurima sum vfus. veo gratam fuillearbitroz. Quippe qui recta agit is fpem optimaz fem per capit animo. Igimr letabundus accepto iterum raftro agrum fodere cepie sed cum agri curator ad operam renersus, vnum De seruis acriter cederet. Esopus id moleste ferens illico ait. Cur bunc ve nibilo tam acriter cedis . ac fingulis boris nos abre cedendo interimis mbiloperis ipfe faciens. bectua in nos seuitia vi bero nota sit certe videro. Dec audiens curator nomine zenas admirans Esopum ia loquente Tibi fe opponente. secu ipfe ait. Dreuenia; ac mibi videbo ne oum forte bic fceleftus apud IDeru me criminaretur a villi catione vepolitus ellem, Statimg allumpto imméto in profe proficifeitur , be rog3 ait. Wibere plurimū salne. At ille ingt. 7 qua de re trepidus adeo pple rusq3 aduenis. 7 zenas ait nuperrime in agro tud res longe monstruosa con tingit. Quid ille inquit nunquid arbot ante tempus fructum produrit. Aut quadrupes preter naturā peperit. 7 zenas minime au. sed seruus ille seclestus Esopus clare loqui occepit. Tunc berus sit in rem bonam inquit, boc eatenus monstruosum videtur. 7 zenas eatenus ait, baut mirum inquit berus vide mus quam plures cum irascuntur pre ira loqui non posse. sed cum ira veser buit expedito omnia fari. Tunc ait zenas bere supra bominez loquitur. Dibi quidem contumeliosa vicit, te vero ac veos veag3 omnes prob nephas acri ter impieg3 blas phemat. Tune berus ira pariter 7 insania parcitus ait. zena abirus 7 quid vis ve illo sacito cedito vendito. vono illum tibi. zenas inscri ptis vonatione accepta rus veniens ait. Esopo in mea nunc eo potestate. Tha berus te mibi condonauit. 7 quia linguar uege es omnino te venundari veliz.



Lando vonqua Esopo ad zappare lo campo secundo lo suo costumato vno sacerdote ve la vea Iside che volea andare alla cita qua le era venuto al casale voue Esopo era vicino per qualche so biso uo zare vesideroso hauere la via vita ad lui ne ando vicendo. Ve fratello vos

me mostrare la via vitta be va a la citade. Esopo con licto a gratioso aspecto lo piglio per la mano z conducelo foto vno arboze oc ficho z la pozto pane oli ue fichi vactali z vonole ad magnare pregando gratiofamente facesse colla tione r factala collatione ando allo pozo r pigliata laqua li veti va benere r vato va mangiare v va benere lo piglia p la mano v posselo suso la via vita cheandana a la cita & visseli signoze ormai non possite fallire la via a vio sia te a confe parte. El sacerdote sentendosse non solo in la strada ma tutto refre scato a recreato de la fame alciate le mae gionte allo cielo orop Esopo ad dio como ad bomo grato voledo rendere beneficio z gratitudine. Toznato vonca Esopo al capo ressendo p la estate sossocato tutto de caldo sene ando a lobra fotto vno arbore voue el vento zefiro refiadaua suauemente se adormento. Et pormendoli aparfe la Dea ve la hospitalitade z visse Esopo habie la sapietia Tla acuita ve la ligua T voglio che sei inentoze ve molte T varie sabule pche tu lei stato z sci mio veuoto z ai tecola carita, IDabuta che bebe Esopo la viside Toesidosse vel sono tra se medesimo cost viste. Jo bo vormito volcemète z me bosoniato uno bellissimo sonio io pur parlo senza ipazo z nó bo piu la liqua ligata e le cofe che vedo. Jole fo chiamare p proprio nome che pria mi non le sapea que el rastello questo e lo vidello que e la sino questo e lo boue questo e el carzo, p li îmortali oci ogni cofa tengo per nome i la mia memoria z mara negliandose tra se viccua e vouc io bo tanta gratia receputa in si picholo tépo certo no estato altro chela picta che bo babuta o li poueri pelegrini laqual pie ta me existimo esfere stata grata a vio. Certaméte chi andra per vitta via z fa Le cose instaméte sempretene in el core bona a ferma speranza. Los voncha el letissimo Esopo pigliato el rastro incomencio ad cotinuare la sua facicha 3ap pando. El maistro massaro vel signoze ad loquale era vonato tutto lo gouer no del campo tornando ad vedere le opere piglio uno de li ferni del campo z crudelissimamente lo bate. Laqual cosa guardando Esopo la piglio molto bruscamente z incomencio a vire a lo gouernatore vel campo per che sei cosi impio che per niente tu bate questo pouero schiauo non li basta assai la sua fa ticha ramazaffe adogni oza tu tanto lo bate r tu te bat apiacere r non te fa tisbe niente ne fai opa alcua questa tua crudelita in noi cost seroce vna siozna ta lo viro a lo fignoze. Era chiamato questo curatoze zenas tutto stuvefato ve dendolo con expeditamente parlare a contrariarli con forte. Con tra se mede simo parlo io preuenero a vedero vauante questo scelesto schiano vel mio si snoze me accufasse a fosse offosto va lo mio administrare per le sue parole. a con questo proposito piglio la sumenta z ando a la via ve la cita genas! z fata la pebita renerentia a lo fignoze ali visse, o volce mio fignoze ben posti stare: alquale el signoze visse piene cos tremando. zenas respose nonamente a la tua possessione se sono venute assai cose monstruose, al quale el signore que produta nulla arbore alcuno fructo nante el tépo, o qualche bestia da quatro piede a parturito cotra natura zenas respose signore no ma allo scelesto a pra uo schiauo Esopo chiaraméte a incomenzato ad parlare. Odendo questo el signore disse su la bona ora, a questa te pare estere cosa mostruosa o zenas, a sequito el signore nui vitimo molte volte li bomini pien de ira cosi irate no po ter parlare a calata la rabia icomenzando a parlare espeditamente, disse al si snore zenas, signore mio questo parlare p tutte li bomini del mondo, a ad me dice parole assa iniuriose. Et vui a li dei a le dee crudclissimamete biastema. Tanto el signore pieno de ira cosi respose. O zenas va atende allo casale a soello. Esopo che voitu batelo venditilo io te lo dono ad tea cosi zenas se pone te in servo la donatione a silla pigliata torno allo casale. E così disse allo Eso do dimente in servo se in casale a servo el signore te ad me a donato a pe che us servo sobochazato zarlatore io te voglio vedere.

Qualiter esopus sub vilt extimatione venditus fuerat.

Dre fortuna contingit of Evercator quidaz qui servos emerat rus il lud pheiseitur ve iuméta precio conduceret pro veportadis Ephesis eruis. Is cum zene obuiaffet gfibi notus erat illu falutauit ac de iu mentis rogauit. Qui zenas inquit nec precio necalia ratione iumeta fibi repe riri poste. sed seruum sebabere baud in sulsum retate floridum si illu emere ve lit. Apercator ait se cupere illu videre tunc zenas Esopum accinic ac mercatori ostendit, quem mercator eo veformem intuens vnde bec olla aut radir barun dinis ait, prodigiorum pugne tubicen esse videtur. Lauch si voce careret vtre inflatu effe putarem buius superficiei gratia me buc a via recta ourifti, cenfe bam quippiam scitum elegasue emptum venire. IDisos pictis ad viam sram vivertic. Punc Esopus secutus air mane paurillulum. At mercator inquit. nolli me remozari, quippe nibil comodi er me confequi potes. namfi te emeré mercator prodigiorus vulgo appellarer. At Esopus qua ve re buc venistiait Dercator retulit veni quippia degans emere posse cogitans. sed tu nimiuz es fordidus ac veformis a buiufmodi mercibus baud indigeo. Licait Elopus si me mercaberis nibil oberit tibi tum mercator inquit Esopo qua in re unibi prodesse guires Esopus air, non babes domiaut i venalitio pueros vocisera tes lastuictelue.me emas z vedagogum illis constituas.nemve co taruam me plus reformidabunt. Most bec mercator Esopi verbis stimulatus convertes fe ad zenam inquit quanti banc spuriciem. zena ait va tris obulos sine trigita affes nam certo fcio nemmem fore qui bunc mercaretur. Epercator foluto pcio vna cum Esopo in oppidu prosectus est. ve vero venalitium intrauit. ecce ouo paruuli in matris gremio refidentes vt Æsopum viderüt terziti vociferarunt

ac vultus in finu matris abscondiderunt. Tunc Esopus mercatori ait. Ja te nes argumentu pollicitationis mee. paruuli nempe isti vt me viderunt, larua se intueri visi sunt. At mercator surridens inquit Esopo. Intro ac tuos salu tato conseruos. Esopus partem interiorem ingressus, ibiqq pueros speciosos ac puros intuens ait. Saluete conserui boni. illi autem conspecto Esopo secuinquiunt. Per solem atru spectaculuz spectamus, quid sibi vult berus noster cum desormus corpusculum bactenus baud emert.



Plenne como ordino la fortuna che vno mercadante che bauca com parate alcuni serui venne in nello casale doue era la massaria del parate alcone de Esopo a andaua cercando de comprare alchune immente acio potesse conducere li serui che bauca comprati in Ephesi laquale era partia sua. Et assirontandose con zenalo saluto, qual e le rendio lo saluto. El merchadante disse o fratello zena saperistime insignare che bauesse immente da vendere per portare questi serui al mercadante. Respose zena o fratello ne per denare ne per altra cosa tu poreste bauere immente da questo casale, ma tengo uno schiauo esquale pare despreciato ma de grande sentimento a e de eta comodo se voi lo volite comprare de lo vendero. Respose el mercadan te io baueria de caro a vederlo. Et cosi zena a el mercadante se condurerno doue cra Esopo, quale visto el mercadante de surrore amiro vedendolo co

fi va la natura trafformata, con visse vondee venuta questa pignata o vero radice de canna, certo pare chel sia vno trombeta dela bataglia deli prodigij z senon bauesse voce io me extimaria chel fosse uno viro inflato ve vento. Aime o zena leuato va la via mia per farme vedere questa spurzita z mise ria io me cristimana venire ad comprare vno galante a polito schiano. a vi te queste parole se parte a va a la via sua quale partito Esopoliando apres so cridando. o mercadante aspecta uno pocho. lassateme parlare al quale el mercadante respose per tua fe non me fare perdere lo tempo che io bo va fa reassai. vancora che io te coprasse va me poco vilita poi consequire per che fe io te compraffe feria chiamato mercadante de li prodigij da lo vulgo . Dif selo Æsopo al mercadante z che si venuto in questo loco. Respose el merca dante io veneper comprare vuo schiauo bono polito e forte z cosi me eristi Et ve queste mercantie mana ma tu fi transforacistimo bruto a lordo". io non ne bo vebuogno. Respose Esopo al mercadante. Signore mio se voi me coprarete no ve sara nicte vano El mercadante respose. z in che cosa me porai tu zouare. Esopo respose no ai tu in casa tua o in qualche tua mas faria figlioli gridazari lascuieti z cauestri compratimi z fatime lor maistro to te aufo che aucriano piu pagura 5 me che ve vno mascarato. Stimulato adocha el mercadate va le parole de Esopo voltato ad zena visse quato voi tu ve questa spurcicia vicendo ve Esopo zena cost respose vonamitre obuli o trenta affe che cra vna loz moneta, el mercadante fo conteto z ve certo nul lo comperarai si vile mercantia vicendo ve Æsopo z pagato el precio piglio el mercadante Æfopo a portolo a lo casale a intrando in lo suo podere cum Esopo el mercadante staueno oui figlioli apicatea le puppe de los matre z guardando questi figlioli Esopo con transformato piene ve pagura zateriti incomenzarno ad cridare a le loz face se ascondeano ventro lo peto ve le loz matre. E sopo questo guardando visse alo mercadante non ai adesso tutto ql lo che io te punite questi figlioli como me ano veduto he parfo videre vno bo mo vistorto a bruto. El parrono suridedose vele parole ve Esopo si vise va ventro in casa a saluta a acoglite cum li toi coserui intrato Esopo per coma damento velo suo signoze ventro in cafa z trouo politi vonzeli z acti z fozti che crano como lui in servitu z guardando lozo visse vio ve guarda boni co ferni. Quale guardando Elopo effere cost veforme a bruto infra loro inco menzarno a vire per la virtu ve lo sole nui guardamo uno negro z obscuro spectaculo che vole fare lo nostro signoze de questo monstro in sino a questo tempo giamai compro fi bruto stropiato negro alordo schiano.

De Elopi in veferendis oneribus lagaci astutia,

rinde mercator triclinium ingressus ait pueris illis vestraz ge mite fortunam, namiumeta repertre venalia nec precio ad vectu ram. viuidite inter vos fasciculos istos vi comodius fieri pot ad viaticum z eni vie crastino eunduz est Ephesum. Lu pueri one ra iter se bim vimderent. Æsopus ait illis. bom coserni. quomam vi videtis aminor a ocbilis sum onus quam leuius mibi affignare velitis rogo, illi ve ro inquiunt.erquo non vales nibil feras. TE sopus ait cum vos omnes la boretis baud conuenit solum me bero exhibere inutilem. tunc illi inquiant. quod vis cape. E sopus singula conspiciens que veportanda erant. s. saccos stramenta atgz canistros. Canistrum vnum pane onustum, quem bini ferze parabant, cum intueretur inquit, bunc mibi concedatis, a illi virerunt, mbil fultus in boc bomine, qui cum leuius rogauerit granius fibi onus clegit mozem fibi geramus. Æ fopus igitur canistro pamis accepto cum longe alios precederet, conferui illum intuentes simulga admirantes inquiunt. bic ad la borem baud e segme nos sane omnes in veportando precedit precium suum iam saluñ fecit.quippe iumentum cum ipsoonere portaret, buius modigs ver bis Afopum veridebant, cum iph vnum vuntagat bini onus vesertent, ve rum adascensum quendam cu Esopus peruenit, veposuit ab bumeris cani strumacrursum manibus ventibusquillum apprehendens minori cum la bore cliuum ascendit, ac in viuersorium ante se recepit sed cum omnes appli cuerunt mercator inbens vt parum quiescerent ac cibo recrearent se, au Eso po qui panem portabat. va iftis ve pane ad manducandum. Esopus tantuz panis fingulis vistribuit quod canultrus restituit fere seminacuns. Sed cu ia furgerent aciter arriverent. Esopus onere leuior longe prius & reliqui ad manssonem peruenit. vespereg facto panem rursum vistribuens conseruis canistrum euacuauit. Die postero cu veambularent. Esopus vacuo canustro ambulans ceteros eo longe precedebat quod vignosci iam nequibat.eu intue tes conserui nec putantes effe L'sopum alter altert inquiunt . Ecquis ille qui nos tanto anteit, nunquid nostras aut peregrinus. Tum quispiam corú ait. non videtis quo pacto bic pomilio nos astu supauit.cnimuero nos stramen ta ceteragg onera que in itinere non absumuntur screntes eundo laboramus at ille calidus que vietim confumunt panibus sumptis, nunc vacuus a sine onere pergit. ficq3 rabioso inuidie terzedine introzsus impetuntur volistruez quisquibi cogitando anxius inserens, quo aliquando simili fraude Esopuz perfolucrent Tum alter alteri referunt inanis est cogitatio nostra ciusque le nocinijs impar, solus ille calliditate sua omnes nos vincit. Et ouz bec servo rum more garriunt Ephefum confcendunt. Elt cu Ephefum veniunt mer cator venale apud forum eos proposuit, vendidie nec parum lucrifecit, Tres solum vendi nequinerunt, bi sucrunt grammaticus psaltes atq Esopus.



Merando el pacrone ventro la casa voue erano quelli polite z belli inneneti che auca comprate r costa lor visse. Disglioli mei pian site la vostra fortuna per che io sono qua cum venari assai per co prare vele iuméte per farue andare adcaualo z non vonarue fa nga ne la via z non bo trouato nulla per nullo venaro ad cópeare ne ancho ra ad vectura ne bomo ne immente posso bauere per tanto questa roba sparti te tra vui z questi fradelli como meglio ve parera per che vomane ne volimo partire randare in la cita ve effefi. Li serui audito el comandamento ve lo pa trone incomezarno pe vui in vui ad partire la roba per portare a la matina. Alliquali Esopo incomecio cosi a parlare o boni conservi io ve prego de gra tia poi che vui vedite me essere cosi stropiato z vebele z piccholo assignateme vno piccholo peso. Aloquale li gioueneti cosi resposeno ad Esopo. va poi che tu niente vale nulla non porterai, respose lo Esopo vicendo fratelli non be in sto poi che tutti ve fatigate che io solo vebia esfere senza fatiga. Resposeno ad Esopo li coserui poi che tu te voi faticare inseme co noi piglia quo che te pia ce a portalo. Esopo guardado lisacchi pieni de varie a dinerte cose a moltica nistri pieni ve altre robe tra liquali era vno pieno ve pae quale vni sui lo ha ucano ligato p portarlo. Diffe albora voliteme voare ad me solo quo căistro pico ve pac grande che lo porto, Li coferui vededo che pria Esopo hauca pre gato plo peso legiero z vapoi bauca electo lo piu graue viceano tra lozo mai viduno piu gramato ve questo, che a pregato plo piu legiero peso z mo se a electo lo pin granc. Satisfaciamolo pvostra se vonamozelo v cosi Esopo piglio lo caneftro cum lo pane z incomenzana ad caminare in modo che an dana prima ve tuttili altri ferni qual guardando andare cofi carico z paffar lozo se ne faceano grande maraueglia z viceão, guarda como e legiero ala fa tica a como ne passa tutti vauate, a porta a vulpo certo lui aue fato al signore el prezo selno de la sua copera. Ancora portaria isieme cum lo suo peso yna iumenta tanto forte 7 cum questo velegiaueno el mischino Esopo vicendo nui siamo vui ad portare t tu si solo. Etgiungendo Esopo in vna montata piglio lo canistro che auca a le spale a poselo in bracio a asserzolo cum li veti Tincomencio ad montare quella falità arzinado prima a lhostaria veli altri coserui. Et reposandose ariuo lo patrone co quelli schiaui gioueneti . Et vis sea lozo reposatem vno poco. Et voltato ad Esopo visse. vona ve lo panead questi toi conserui, quale bobedientissimo incomencio ad partire lo pane, in modo che tato ne vono a lozo cheromase quasi vacante lo canistro. Et facta la lozo colatione Esopo piglio lo canistro quale cra legiero z tanto camino inante de lialtriche la fera arino a lo bospicio inante tutti li altri compagni. Et essendo nocte a venedo li conservi le paregio lo canistro i modo che turo lo vacuo. La matina Esopo pigliato lo canistro tiro a la via sua i modo che coffilegiero senza lo pane era tanto lontano va li altri che quasi nullo no lo cognoscea.li conscrui no pensando ad Esopo viceano tra lozo chi percarino e quello che va tanto vauante ad nui, o che persona ve le nostre po essere. Al quale vno conservo respose ve non guardare tu quello poltrone gioto tripose de Esopo che va vauante como ne a inganato tutti maliciosamete lasando sead nui portare le cose che per la via no se consumano a lui pigliato lo pae che ne animo mangiato se ne va legiero fasse besse ve nui, cum queste paro le arzinaro in epheli voue el mercadante possela sua mercantia insieme có li ferui z vendela tutta con grande suo guadagno. Et solo tre schiaut non vo te vendere quale forno Branmatico Saltes & Esopo.

fig

109

自由

hen

(0)

THE

ma

h

四日 8 四日 日

De viuersis & facetis responsionibus Eso pi & eius altera venditione.

Merea quidam mercatou notus superueniens virit. Si bos ser uos samum vescras ibi ex sententia venundabis, quoniam illic phisosophus extat nomine ranthus ad quem per plures ex grecia cicladibus sporadibusue viscendi studio concurrunt. Dis victis mercator susus Samum nauisat vein psaltem cum Brammatico nouas stolas in dutos apud sorum venale constituit. Esopum vero quia specie turpissi mus crat solum chicio amietum in medio amboruz statuit, qui longe sormo

fi crant. Dumes qui intucbantur Esopum eius desormitate stuvebant. Dice tes. Ende lutificium boc portentum, nempe bic veformitate sua alios obum brat. Esopus vero sentiés ridicularijs se verbis ludificari stabat audar. zoës corue conspicabatur, ranthus pailosophus vomo egrediens forum mercato rium proficifeitur ac furfum voorsumgrobambulans en illos vuos pueros specie vecores conspicatur ac in medio ipsorum Esopum, admiratus merca toris insciam inquit. Plauch hominis stulticia appropinquansquent illorus ait. Quias estu tum ille inquit. sum natione capador a ranthus quid facere fisait, at ille go vis inquie. go cu audinit Esopus effusius rist, Scolares qui cum rantho crant consvicantes Esopum ita effusius ridere, ac ridendo den tes aperce oftendere, visi sunt monstrum non bominem intueri, ac inter se in quiunt. Ecquid yter num ventes babet. alter ait, quid vidit quod tamaffatim rifit. Ellius item ait non ridet sed alget, rogemns ipsum, accedensque vnus ait Esopo. Dic sodes scite puer cuius rei gratia tam large resisti. ei ingt Esopus bombar.quid malum bombar ait ille.tum inquit/Esopus. Abi in malaz cru cem pecus thefalica. Suffusus ille rubore scolaris tacitus euestigio abijt. Lete rum ranthus mercatori ait. quanti psaltes, cui mercator inquit mille nu mum quid precium rantbus nimium eristimans, accedit ad alium rait Lu ias es tuat ille inquit. Lidus fum tum ranthus quidrei facere scis ait . ville od putas inquit, boc audito rurfam largiter rifit Esopus, quem ridere cum in tuerentur scolares inquiunt, Ecquid bic ad omnia ridet, alter alteri ait, si vis bircus appellari thefalicus causam risus ab ipso roga ranthus vero merca toriait.quantigramaticus.cui mercator inquit.ter mille.quo audito rantbus tacuit atgz retrouersus abijt, tunc scolares rantho inquiunt preceptor serui il li num tibi placent quibus rantbus ait immo sedlege cautum apud nos est. Otanti vuum emi non potest mancipium.nam emptor grani pena esset obno rius. Tunc vnus e scolaribus ingt er quo formofi emi lege non possunt emas eum quo non est veformior alter quippe eadem servicia tibi crbibebit a nos pro co preciñ vederimus. Absurdum id esfet ait ranthus, ator vroz mea ita č veliciofa or band pateretur a tali feruo fibi veferuiri at scolares item inquiunt epagister tua precepta per plura sunt quibus malier sine controucrsia acquie scet. Tunc ranthus ait prins ex woo gneramus quid facere vidicerit, ne vie cium per incuriam perdiderimus, a conversus ad Esopum Salve puct Eso pus inquit queso ne mibi molestus sis. Et rantbus ait, te saluto, 7 ego te in quit Efonus, ranchus ait omitte modeftias rad rogata responde cuias es tu. inquit Efopus e carne. z ranthus non id rogo fed vbi genitus. Efopus ingt in otero matris mee, ranthus ait, nee id etiam rogo, fed quo in loco fis natus. Inquit Esopus, mater mea me certum non secit quo cubili me peperie, verif

0

lo io il fe io ie ro

lic ia

in

in atrio an in cenaculo, ranthus ait.cedo quid facere vidiceris. Inquit Efo pus nibil, ranthus ait quo qacto nibil, ait Esopus quoniaz bi conferui mei cum se omnia facere professi sunt nibil mibi relinquerunt. Tunc scolares ad mirantes inquiunt per viuinam sapientiam apposite respondit, nam qui sciat omnia band reperitur. Macigitur causa tunc tam largiter rifte ranthus a ait Plis que ema, inquit Esopus id em tequippe nemo te cogit, camen si tibi é cordiaperi foras marsupij z-numera argentum sinautem virumpito marsu pium. Tunc scolares inquiunt per deos bic ipsum superat preceptorem, ran thus aut.quelo fite emero. quid aufugies, inquit Elopus fi id facere vellem band te consulerem, ranthus aut probe vicis sed veformis minium es. refert Esopus non corporis faciésed mentem animumue bominis quis intueri ve bet. Tunc ranthus mercatori ait quanti bunc, inquit mercator, audi me modo tu mercis profecto nimium es inscius.ranthus ait, quid ista vicis.insit mer cator. Quia vignos rommittis rindignum sumis. Cape alterum illorum r bunc valere finas, rantbus ait queso quanti bunc, inquit mercator numum se raginta, Scolares precium mercatori vinumeranerunt, eogs pacto poticus è rantbus Esopo. Telionarij buiusmodi venditionem cum acceperunt curiose querunt quis foret emptor: sed oum rantbus a mercator inter se coponunt ve precium minus vicerent, inquit telionarije Esopus, bic quidem est emptor, il le vero venditor quid si boc vieraz venegat ego assero me liberuz sore. Poc ca uillo telionarii subridentes, theoloniu rantho largiti sunt. Dum glaz ad pro pria loca viuerterent, z Esopus ranthum sequeretur, contisti q ranthus ve ambulando me ierit.quod conspiciens Esopus ranthum pallio prebendens bere mi inquit, nisi me actutum vendis abs te actutum fugio. z rantbus qua obrem ait Esopus inquit, quia tali pomio seruire nequeo, ranthus ait. ob gd. inquid Esopus quia cum vominus sis nibil vereris cum nature requiem no 10 tribuis sed ambulado vemingis quod si forte ad obeunda servitia unisus eso tos forem. venter purgari expeteret opus mibi foretid facere volando. rantbus tif bacqueso causa baud mouearis, sed aures erige ad ca que virero, tria incomo da vitare cupiens miri veambulans. Drimum ne folis estus cum sit meridi bon es ledere caput. Secundo ne pedes vrina vreret, IDoffremo ne vrine nidoz va tit fum offenderet. bec tria incomoda vitaui. ambulans. ouz minri. tunc Æfopus inquit mibi fecifti fatis. Leteru ante domum iam cum effent rantus au Efo 03 po bicante bostium mane parumper oum in gyneciuz vado ac bere tue oe te 20 00 verba facio. Esopus inquit nibil te mozoz. 20 101



Ssendo al mercadante roma e li tri servi z quelli no bavedo possivo fvédere stava male cotento. Ano amico vel mercadate cost visse Gra tello se tu ten vai ad vna cita chiamata Samo, tu le véderai qsti schia ui p che la e vno philosopho chiamato ratho aloquale ve grecia veneno molti Audiati & Cichadra voe sporadra. Audite le parole lo mercadate se imbarcho rando i famo. Et andato allo mercato politamete vestito Bramatico 2 Sal tes. Esopo pouero solo ve vno cilicio anillupato lo pose i mezo velli vui polli ti serui p che lui era assai lordo e bruto. Tutti gli che guardavano Esopo cost bruto stanão admirati z viccão vonde e venuto quo spectaculo lutisco tutti li brutti bomini che foro mai al'o mondo quo li trapalla Esopo sentedose con tate parole vellegiare stana i el mercato audace r constante r tutte le psone che erano vetozno suspicauano tale acto. In osto rantho philosopho partito fora vella casa sua andando su z gin per lo mercato vededo la mercantia velli mer cadati venne vone crano li tre ferui z guardando la belleza velli vui z in me 30 la vissormita de Esopo visse o como estato questo edercadate iperito quel lo beuto serno in mezo de quelli dui polliti de poca astutia e stata questa. 2 fa cendofead presso ad vno velli vui politischiani con vissili. Donde sei tu rispo fe el servo son vella provincia ve capadocia. rantboli ville che fai sare tu. 30 che voi sazo fare. Audendo Esopo questo incomenzo sorte ba ridere, li Bii

ne se ose

re il ca no

13

scholari de lo philosopho guardado cosi forte ridere lo Esopo a si forte che mo straua li octiquale erao bruttissimi a storti a grossi. Le parse alora vedere vno monstro no vno bomo vicedo quale aniale o qual psona ba tale venti che auc visto afto montro che ride cosi spotestatamete laltro copagno de lo studiante respose. Inuerita no ride ma assacagna p to fe andamo va lui z adimadamo lo p cheride cosi forte. Et andati va Esopo le incomezaro a vire. o volce a sa puto figliolo p che casione hai tu cosi largho z forte riso mo al psente e inse al cuna novita. Rispose Esopo bambace rispose el studiate che male e questa ba bace, tandé rispose Æsopo. Æsa colla mala croce o pecora thesalica. Lo studiate albora tutto scornato volto la schena z tornose vricto, rantho visse alo merca dante. Quato voi tu ve dito servo chiamato Saltes. Risvose el mercadate ne voglio mille numi. loquale precio le parfe troppo al philosopho. Et ando a lal tro chiamato Biamatico z vissele vode sei turespose so ve lidia, rantho li vis se che sai fare tu.quello che voi tu Andito questo Esopo soztemète se ne ridea laqualcosa guardado li scholari viceão tra lozo che vole vire questo bruto bo mo ride ad ogni parola. Se te vol chiamare vno caperõe thefalico. sape va lui la causa velo riso, rantho visse al mercadate che voi ve Bramatico. IRispose voglione tre milia obuli. Audito questo rantho voltata la schena se andana con vio. li soi studiăti viceano, D maestro no te piaceno quelli scrui. IRispose el rantho me viaceno affai, ma tra nuicitadini e vna lege e statuto che vno ser no no se po coprare tato perche seria lo copratore punito grancmete chi lo co prasse cost caro visse vno veli soi studianti, vo che plege ve la terra. o maistro non se pono comprare li belli z cosi cari accata quello che in el modo non por ra effere lo viu brutto a fore ve la natura bumana a farate li medefini feruitii che te facessero li belli z nui pagaremo per vui lo precio ve lo servo gita e vua cofa mai vdita, respose lo philosopho perche la mia mogliere e tanto cianzofa e veliciofa che mai se faria servire va vno servo cosi biutto como questo. Li scholari resposero de maistro tu sai tanto a saperar donare tale precepte a la tua vona che stara in pace, or su andamo va lui rademandamolo che a impe rato da fare, che non perdamo per bestialità lo prezo nostro. Et voltato ad Esopo visse, vio te guarda figliolo, iRispose Esopo io te pregbo che non me tighe moletto. Rispose el rantho io te saluto como te so moletto. IR spose Esopo voisse io salute te. Diffe el rantho lassa figliolo le molestie v responde ad quello che fi a vimandato vonde se tu visse Esopo ve carne rantho rispo se io non teadimando ve questo ma vone sei generato. Esopo rispuse in vello ventre de la matre mia ne meno voglio sapere questo ma solo in che loco si na to Afispose Esopo per la sede bona la mia matre non me certifico in che lecto me parturio in vno cenaculo o in vno atrio, rantho rispose babila vensuta vime figliolo che bai imparato ad fare. Rispose Esopo niente. Diffe el ran

tho, per che causa non bai imparato de fare niente. Dicotello o philosopho questi mei conserui te anno promisso & fare ogni cosa ad me non banno lassa to niente e sello ano tolto per lozo. Tande li scolari ftupiti intra lozo viffeno p la viuina sapietia molto compostamente baue resposto al tutto pebe e impossi bile de trouare uno bomo che sappia ogni cosa z p questa causa esso ride a po cho auante cosi forte quando li soi conserui viceano sapere fare ogni cosa, Et rantho viffead Esopo voi tu che te compra, respose Esopo, ad te sta lo com prare nullo te ne sforza. Ma se ne bai volunta ve coprarme aprela parte ve la tua bursa a contra lo argente, se non viuide la bursa, visseno li studianti, pli veigsto epiu vocto ve lo nostro maistro. El rantho vissead Esopo se io te co pro z fugi como faro 10. Rispose Esopo se to volesse questo fare vico su ne tene auisarai ne tene faria auisato, visse el rantho bene bai victo ma si molto brutto. El Esopo con ornata sententia rispose vicendo non se veue guarda re la faza vello homo ne lo corpo ma lanimo e la mête e le virtu, el rantho vol tato al mercadante visse quanto voi ve asto servo mostrando Esopo rispose el mercadante aspectame uno pocho per che me pare che sei poco vocto o mer cantia visse el philosopho al mercadante per che vice questo visse el mercadan te che tu ne baibabuti oui bellissimi a non libai voluti comprare piglia vno oc glli oui a lassa andare questo inutile. El rantho oisse al mercadante lassa mo queste parole quanto voi ve asto servo vicendo ve Esopo. Acispose el mer cadante, ne voglia sesanta númi, quale parole vdendo li studianti vel rantho canaro li ocnari 7 vonaroli al mercadante quale pigliato el rantho bebe lo Esopo pla copera pdicta. Li gabelloti r eractori ve la gabella ve li serui ade mandanano molto frectamente de la copra de lo Esopo plozo dericto el ran tho el mercadante tra lozo coponeano che no se vicesse ve tanti venarila ven dita o Esopo, voltato alli eractori vella gabella, questo e el venditore mostran do el mercadante, e questo a lo acatatore mostrando el rantho se lozo negano questo io so libero ve questa canillatione subridedo se li gabelloti quello era va cofequire vonato el rantho che allo vo tochana, eDentre che ogni piona fe ne andaua aloro case e Esopo segnitasse el rantho suo patrone. Elccade che lo rantho andaua pissando a caminana. laqual cosa guardandolo Esopo lo af ferro per la vesta a visseli patrone mio se mo non me vendi io me ne fugo va te. El rantho li respose p che tu vice queste parole, per che non voglio seruire ad tale signore. visselo Esopo. r per che gito vissel rantho. Respose lo Eso po. Si signoze a non bai mente vergogna ve non tribuire requie vno pocho a la natura ma caminando tu pisci. Et effende causa de necessita che io fosse mandato va vui per una caufa importante v besognasseme purgare el ventre vel superebio peso me seria necessario farlo no andando como en pisce ma vo lando visscel rantho al Esopo figliolo mio si te mouere per questo ma ascol tame vno poco quello che io te voglio vire sopra ve gno p cuitaretre icomodi

e te io sa

al distinct on me lat of

ca win fe ia fe ir o

Thustri, aio pissato custi andandone la calidita vel sole che e la state sacesse male al capo mio p che e mezo vilo secado ne la vria sacesse male a li mei pie di la terza ne la puza ve la vrina offendesse lo vaso mio questi tre inconuente te cause me hano sacto pissare custi caminado, respose el Esopo t visse al ran tho ad me hai sacto assai ve hauerme o sito certificato. Essendo voncha iucti ad casa rantho visse ad Esopo p to se aspectame qua vno pocho sino che va da in gynecio che era loco vone staua la sua mogliere, t vostio sare noto alla tua patrona come te aio comprato Esopo visse va che niente me parto.

Introductio Esopi in vomum ranthi philosophi.

Anthus gyneciü igressus, ait vrozi viia non mecü agites cotume Alijs of semp occupé mibi pueros tuos ecce tibi sum mercatus pue ru ita scitu vt co elegantiore bactenus vidisti nemine Ancille boc cum acceperunt putantes id esse verum of vicebatur, invicem co tendere ceperüt atq3 vicere vna, berus mibi gde viru coparauit, altera ve ro ast ego in somnis visa sum q vesposata era. vu ancille inuice cauillantur vroz rantho ingt. vbi na é bic que tantope laudas. iube cu cozam accedere rantbus adbostin c.couersusquad familiares gspiam ingt. noun emptum mibi accersat. pterea vna exancillis ou alte cotendunt tacita pueniens secum aic preibo e illu pro viro mibi vadabo. Itagz egressa bostiu inge vbinam est nouns mibi speratus. Esopus illi ait que queris ego ille sum Esopuz ancilla cu aspererat tota expalluit ac territa refert Beus lemur cedo voi est cauda. Esopus aitsi egebis cauda baud tibi vecrit. r cuz vellet intrare inquit ancilla buc.baud intraueris quippe oce cu te viderent e vomo aufugerent Deide ad focias regreffa ait. Dui p maximuz malu, ite anidete. Altera foras pficifes cum Esopu tam veforme conspicatur inquitos tuuz crepitus pentiat. Lintro cave fis ne me attingas. Esopus cu introiffet, bere se cotinuo presentavit, aft illa cu illum asperit oza cotinuo retrouertens rantho ingt.monstru p seruo mibi attulisti.abige illum a me. r rantbus ait. coiunr mea sis admodu anio quieto nam seruu bunc salibus ornatuz inuenies, z illa ingt, ranthe non sum nescia te ee mei osore, alia tibi cupere vrore, qu vicere apte non bes.10 cani nu buc capito ne mibi attulisti. putans me prius vomo ebitura op pati me co ram illu obuerfari veru eni restitue vote rego abibo actutu. L'une ranthus ait Esopo. Dum i via eramus verba abunde offerebas. nuc vbi e opus loqui verboru nibil scis. Et Esopus inquit.banc tua vroze erquo ita e mozosa ite nebras veicito. 7 rauthus ait. tace verbero num vides me illum no fecus ac meipfum amare. L'um inquit Efopus, queso tu amas, ratbus ait amo quid tu.tum Esopus altero pede quatiens pauimentu alnozi voce erclamauit.ran thus philosophus ab vroze tenetur z couersus ad bera inquitmea tu amabo pace tua vicerim, velistibi eme pueră etate innente specioluz scită competă a eleganté qui in balneo te spectet in cubiculo collocet, pedesque pertractet que nuente philosophum cofundat, Sed prob Euripedis os aureum atar in ville

rendis sententijs admirabile potissimu vbi vicit. Per multisunt ipetus ma ris undarum. Per multisunt quoqz ipetus torrentium visicile quoddam est paupertatis onus, vissicilia nempe rerum aliaru miliamulta, sed nibil vissici lius ac veterius femina mala, tu vero bera noli appetere speciosos pueros qut tibi obsequantur, ne puncto téporis vedecus r infamiá tuo veseras viro, bec cu illa accepistet, inquit nó modo vesormis sed r linguosus bie cruci gerulus est, quibus verbis me ludiscat, est eso mibi prosperero ac me pmutauero. Lu rantous ait, ecce tibi Esope bera placata est, r Esopus aut non facile vatur mulierem posse placari, r rantous inquit. Lace vecetero quippe te emi vt ser uias r baud contendas cape sportulá r sequere me vt olera emanus.



na mia nó bauere boza mai piu cá ve fare parole có mecho ne q fióe che io me occupe v servame v li toi fazulli. Ecce io tho cópra to vno fissiolo táto saputo che mai piu clegăte nó shai visto s nela tua vita. Le schiaue afto stendedo crededose esfere la verita sseme comezanão ad bauer pole. luna vicea lo mio patrõe me a cóprato lo marito. Lastra vicea io me o sóniato che era maritata, sin che le schiaue stauão ad cotedere, visse al rantho la sua voue afto servo che laude táto comanda che vesto a inante v me acio che io lo posa vedes, el rátho rispose elo e venáte la porta e chiamato v n ve li soi visse chiamate esto suo che io o cóprato v na v le schiaue sentedo le al tre ptédere sopra lo marito voledo esta puérire le altre tacitame solo se ne ado ala porta vicedo tra se medesima io adero v saro có asto chiamo chime pissiara

an

icti

13

alla

interpretation of the collar c

alt

110

m

ni

per moglicre. Etaperta la porta visse voue e quello che veue ester el mio mari to. Esopo respose chi vai cercado io sono quello. Como la schiana quello guar do tutta ocuenne pallida a morta vedendo fi brutta a veforme monstro a tut ta perterzita visse o brutto moustro io non te voglio z voue e la coda. Rispo se Esopo r visse sozella se vella coda hauerai necessario non vubitate che non te manchara. Et voledo intrare Esopo in casa la schiana servo la porta vice do tu non intrara qua viento per che como questi vi casa te guardasseno tutti se fugieriano. Et tornate alle compagne viffe. Ely me che gran male e scanda lo fate andate z videte quello per lo quale fate questione. El naltra schiaua insi de sora r vedendo Esopo cosi brutto visse lo tuo romore batta la tua bocha vienne ventro z guarda no me tochare. Intrato Esopo alla sua patrona si se presento La vonna guardando Esopo cosi brutto voltata la faza va vno al tro latto z allo rantho suo marito cosi visse. Lo mostro per schiano me ai poz tato leuamelo de casa che non ze lo voglio. El rantho in quello rispose dona mia siate de animo quieta perche in questo schiano tu tronerai z porraite ana leze de assai sapientia. La dona rispose, D rantho io no fui mai in dubio che tu me bai in grande fastidio z somene avista z cerebi ve avere altra mogliere. zip che non bai animo de mello dire publicaméte po questo animo capitone monstre me ai portato crededote prima che me parte valla casa tua che patire vedermelo dauante ma damela dota mia che mo me ne vado fora della cafa tua, visse ratho allo Esopo o Esopo metre eramo i la via tu vonaue affai pa role mo che e necessario de parlare tustai muto lo Esopo diste al ratho signo re atiéto che qua moglicre e con fastidiosa z supha buttala i nelle tenebre rispose el rantho tace se nó voi ve le bastonate nó vide tu che amo viu questa oona che lanima mia. Esopo rispose o patrone mio amela tu.el rantho rispo se no tello victo io che lamo piu che me medefino. Landem Esopo con vno pe de de cotinuo scerzadolo per terra z con la mano remandose el vestito come 30 ad cridare. que rantho philosopho se lassa corregere va la moglicre. Et vol tato ala vona in tal modo li visse. Edadama mia ad te voslio bene p bauere la tua pace a stare contenta a effere felice. Comprate vno zoueneto polito pelegri no formolo a bene composto con polita zazarina a che non sia supbo ne par latore che expecte al bagno z in brazo po te piglie z portete allo lecto. z va po te laueli piede 2 Dopo con tua volunta confunda lo philosopho mo marito. Et babia la bocha aurea ve curipide chead tua inflătia vica tuttele bufie vel mondo rancora se mutillo allo bisogno r babia li ochi r non babia. Et sequi tando Esopo custi viste. Et como sono sorte lo impeto vellode vel mare a ve la sua tempesta Et assaissime sono li impeti velle finnare. Fortiffine ancho ra e la pouerta fortissime sono assai cose senestre vel feculo. Eva non se troua pin difficil ne forte ne icoportabile cofa de la mala femina. De patrona mia

per te non se fa bauere li puliti schiaui 7 zoueni che a te agradano pehe i vno breue ponto ne porise acquistare assai infamia 7 vergogna ad te 7 a lo tuo ma rito queste parole quando suno intese va la vona visse nó me pare piu brutto questo schiauo ma lignazaro sto manigoldo mi sta ad velegiare 7 sarse besse ve me con le soi parole. Da io me guardero 7 metterome in meghore loco che non sto Landem el rantho visse ad Esopo, ecco Esopo mio la tua patrona e placata. 7 Esopo visse non se placano cost egiermente le vone, visse el rantho via non partare piu certo io te o comprato che serui 7 no che litighi, piglia la sporta 7 sequitame 7 andamo ad comprare ve le berbe 7 altre cose per sare apparechiare va mangiar.

ut

po

ion

dice

uni

inda

infi

ocha

life

noal

1002

anoc

( aua

o dx

dicre,

mone

DAUBLE

a cola

laipa

figns

nebic

pulls

rify

nope

1 10

Tela

legn

par

1 po

io.

oel

क्षां कि

113

Quomodo Esopus queltiunculam olitori soluerit patrono suo ignotam.





tinuo disputa lege z vona voctrina alli orte vechiarare le cose ve fore la sua voctrina e li enigmete. Ma que mio schiano che in que cose e molto vocto te vechiarera la tua questione e lo tuo vubio, pero quello ad me ai proposto ne adomada lui tandem lo ortolano visse tra se questo bomo impuro mai seppe littere,oime ad questo infortunio no troua medicina. Et voltato quali velpe rato allo Esopo li visse. Digliolo bai tu noticia ve queste cose io me penso o fi viffe Esopo ina stati atento chequello cheadomade per che quelle erbe che femini à cultiueze crescano piu tarde de quelle che non semenan a nascono da per se. De fa che intendi fratello visse el Esopo allo oetolano. Sai como vene queste a punto te metero lo exemplo. Elle vna vona vidua che a ve li figlioli z e maritata ad vno marito chea o li altri figlioli. Et cofi ba figlioli a figliaftri figlioli de lo suo primo marito a figliastri de lo secundo marito che que figlio li. ve la sua prima mogliere. E vna grande visserentia tra figlioliz figliastri. Quilli che sono soi figlioli cum grade viligentia sono alcuate a acresciute va lozo madre z con grande amoze quelli che fono figliastri non folo non fono a leuace va le matre e scordate ma sono babute in grande odio in tal modo la terra e matre ve quelle erbe che nasceno vaper se zebe nui chiamamo salua sie ale toi che con tanta viligentia te affanne a ftente ve notte a vi cuz tutte li toi ingegni le e matre onia z cofi ad tutte le erbe ebe per mano de bomini se se minane.odendo lo ortalano queste parole vistealo Esopo tu me bai leuato 5 vna gran moleftia. Eccotili venari z portate le erbe fenza pagamento. E va qua anante per erbe senza pagamento veni femper allorto.

De varijs velusionibus per Esopum pantho oblatis r prompto Esopi insenio in soluendis problematibus.

Oftridie cum ranthus in balneo se lanaret yna cum quibusdam ibi samiliaribus ait Esopo. Pade vomuz lentem in cacabo pone t & potes occius coque. currés Esopus vomum ingressus genu, lentis gramum vuntarat in cacabo ad coquendum posuit. parauit q3 statim quicquid parandum suit. post locionem ranthus amicis ait. bodie mecum ve lente prandebitis quippe inter amicos non cibi elegancia sed ani mi voluntas potissimum spectanda est. Itaqz cum vomum venissent. ran thus aut Esopo, apporta nobis ve balneo. Esopus statim labrum capiens ac balnei secssium accedens lotura illud impleuit. berogz suo tradidit, at ran thus sentiens nidozem quid o seclerum caput ait. Sanus ne es auser bine t porta peluim Esopus continuo peluim simpliciter apportauit. t ranthus iam stomochatus ait. Ecquid puerescis iam. tune inquit Esopus, abs te se mel mandatum est mibi yt nibil sacerem nisi quantu tu mibi unseris, tu non vicis pone aquam in peluim laua nobis pedes, para sandalia talia q pararis

DC.

the state of the s

III P IO

opus c, sed tantu porta peluim ecce attuli, tunc ranthus ad amicos coucrsus ait, non seruum emi vt videtis sed magistru ac preceptore, cu isitur accumbe rent ranthus ait si lens iam occocia est nobis afferto. Esopus lentis granum quod solumodo ad coquendu vosuerat ecacabo cocleari caviens rantho tra didit. putans ranbus id sibi tradi vt perciperet si cocta lens esfet. lente visi tis terens cocta est ait, affer vt manducemus. Esopus ius pro ferculo i mensa vitarat apposnit ei ranbus, vbilens est ait Esopus ait tibi modo i cocleari tradidi. Ita granum lentis, ait ranthus, granum inquam inquit Esopus vi risti enun vi lenté coquerem singulari vsus vocabulo non lentes. Tunc ran thus animo oubius ait ad viscumbentes, bic profecto ad infaniaz me redigit exinde ad Efopus couerfus ait. iAe videar amicos ludificaffe. vade eme pedes suinos quatmoz, illosoz acturum coque mensegz appone. Esopus e vestigio pe des emit a ad coquendu posnit in olla. At ranthus causam querens quo illu iure cedere posset vnu. oum Esopus alijs intendit negotijs e pedibus travit er olla illumg abscondit. Darū vero post & sopus ollam ispiciens cū tantū pedes tres reperiret existimans id ad res crat i stabulu vescendens porco qui ibi erat pede vnu gladio ableidit, ac rurfum rediens posuit in ollam. Eferum ranchus yerens ne Esopus si pede nó ineniret metu verberű aufugeret, oum Esopus inferius vescenderet in olla reposuit pedé. Esopus voi pedes sunt cocti vacuas ollam i catinu ecce quings vefiliut pedes qua rem cum aduertiffet ranchus ait. Quid iftuc Efope nungd porcus vnus gnaz pedes babet. ingt Esopus, 7 pozci duo quot pedes bat, ranthus ait octo. s bic funt quigg iquit Esopus, 7 porcus ginfra cires soluz pedes by tuc ranthus amicus ait. nu vo bis ia viri q is oprimu me rediget ad infania .7 Efopus iquit. nuquid feis bere o oia q finnt ac vicutur secus orecta victat ro ea n sunt mediocritates. túc rantho cu n baberet causa; qua illu iure cederet tacitus sedit. Mostridie cu scolares apo rantbu i auditorio cent vnus er cis cena opipare parauit. z cum cenarent, rantbus er epulis portione vna accepit ac Elopo tradidit in quiens. I vomu z beninoléti mec boctradito. L'fopus vomu abice secu tose ait. núc vat occasio berú vlusci posse er suis i me male viens commelis núc ligdo apparebu ge bero beniuolens fuerit. Domn igit ingressus coscedit be ramgi noie appellas, sportula cu epulis cora apposuit atgi ingt.bera mea er bis epulis nibil gustaueris, ailla aut. sempamens a malesanus cristens, Eso pus inquit. Bec non tibi f3 beninolenti fue rantbus vari iuffit . vocanfg3 ca niculă q vomi ppetuo stabat iquit venilupa estrix bisq epulis venire visten de ac nunc te facura canícula cauda applaudes epularus nidozem fecuta eft Qui Esopus epulas porriges inquit.berus tibi z no alif bec vari unfir. Dein de cuad rantou rediffet illi rantous ait. Ecquid beninolenti mee illa vedi fi, cui Espus tradidi inquit z illa coram me ofa manducavie. Et ranthus quid virit dum manducabat at Æfopus pfecto mbil virit. fi te cupere vifa è

Aror interea rambi merens gemenfue thalamu intrauit. Dosto vero mes phifica cereali munere ac mero madida furgit ad aftra abunde phlemata vici sim varia vitro citrogs ppostra sunt er illis gspiam gsiuit quo tpe maioz moz talib? difficultas incubet. E sop? igenio propous grecto alios stabat ingt qui morai su i quisaz corpa i resurreccide requirent, quo victo scolares surriden tes inquiut. Acue pfecto puer bicé a minie tard ingéto a ratbo grapte p doct?. Lû alter anun, pp od é w cũ vec? ad occidendu trabit trabenté tacita se quit a minie vociferat a porcus nec se trabi pmittit sa cotinno clamat a stridet Æ soporursi igt que pecus cu solita sit muc mulgeri mo toderi facile se trabi taci ta pmittit. autasaz trabi ve mulgeaf aut todeaf ñ somidat scrau. Iz seco é por co.cui nec lac nec puli yfui fût 13 caro folû r tyfe fâguis.itags. vũ trabit loge fi bi metues tatope ftridet. Unus pterea q se alis anteferebat ad sodales couer fus qui gde inge philis inolutioibus veit Esopus, gbus hoice ad infania, puo cat. iquiramus qo sit illo bominu gen? cui isamre magis sit accomodatu. Tu rathus ingt Esopo. Derus tu rnde ad ea q tibi poonutur Esopus cocutatus verbozū stimulis ait. Infanit philosophus g oū abditā sciat veritatē iguirit. Infaniut pres qui ve filijoznatis equozu insedeat ipsi ambulat ad pedes. Infa nit viator o veambulas a ceco via fibi pmonstrari petit. Infanit qui folène co cidataquis phiberenttitur. Infanit postremo qui amateu a quo exosus ipse eft. Tu scolares Esopi victu approbates ad vnu collaudauerut surrereruntas veide se mutuo valefacictes viuerso itmere vomuga quisquabierunt.



nibe

nun

) Its

राष्ट्रा

nenla

idean

us di

( tan

edigit

proces

310 pe

o illi

marit

tanto

o qui

(Tun

mps.

funt

raffet

ingt iquit üro 1 608 acce, ridic 7.111 1111 iple húc be er Efo (4 CII eft

di

श्रिम्। li ad certi 302ni el rantho con certi foramici ando al bagno per la luarfer vonarse piacerechiamo ad selo Esopo r si li visse va ala casa r piglia la lentichia r metella alipignato r quato piu presto la cocina El Esopo con gran suria neando in casa a vigliata una sola lente val loco voue ne stauano assai quella pose al cacabo con laqua assai z sece bono socho per farla presto cocinare a pose in ordine la tabola lo pane a lo vino a ogni al tra cofa necessaria, Essendo bagnato el rantho osse als soi amici, hogi insieme con mieco magnarite vel lentichio perche trali amici non se veue notare la pi coleza de le viuande ma la bona volunta. Et venendo in cafa lo rantho infie me con soi arrici chiamo lo Esopo a visseli portaze de lo bagno presto lo Eso po vigliato uno vafello fifene ando ad loco immido pone fe laffa lo foverchio piso a si lo impite de quella la natura a ando al patrone a presentazelo el ran tho Sentendo lo malo odore de quello cheli presentana lo Esopo crido dicen do a che mala testa piena desceleragine bay tu o Esobo de certo tusi matto lenalo da qua presto giotto chestu se a porta lo bacile. El Esopo de tratto vi gliato lo bacile senza nulla ventro lo porto al rantboicl rantbo quasi stoma chato diffe, z de che torni tu ad effere fangullo. el Esopo tanto rispose z diffe al rantho. nó fai tu che bai vna volta comandato che io vebio faze folo quello che me comandasse tu no vice pone lacqua ala concha lanane li piede appari chiali pianelli z altre cofe che sono vapparechiare necessarie ma me vice pozta lo bacile io te lo portato, lo rantho voltato alli soi amici ne visse, io non o com prato lo schiano como vidite ma vno maistro z vno homo conatore de pre cepti, como fo el rantho a suoi amici posti in tabula ad mangiare. El rantho ademando el Esopo se la lente sosse cocta che le la portasse ad tauola. Lo Eso po pigliato lo grano vella lente vel pignato quello i vno cogiaro pofato lo vo no in tabula topra vno tagliero al rantho. el rantho vededola fola se peso chel Esopo la bauesse portato ad vedere se era cocta pigliata la lete co le vite a stre gendola visse ella e cocta porta che mangiamo, lo Esopo pigliato lo brodo ve alla vna lete cocta ad tauola solo lo psento. El rambo le visse vone la lenticha. rispose Æsopo no tello io mo portato i la cochiara lo grano vella leticha. visse el rantho vno grano de la lenticha.rispose lo Esopo tu me ai duto che cocino lo létichio i singulari z non in plurali lentiche. Lo rantho oubio vello anio z z affaiturbato voltadose ad fili suoi amici viste gito me reducera ad fare veuc tare matto z voltatole ad Elopo le visie. Elcio che io ni para bauere vellegiato giti mei amice va pito z coprame gero piedi ve porco z pito melle encina z vo nazeue adtanola acio li polliamo magiare. El Esopo obedictistimo ando z copro li quatro piedi o porco z nectole z posseli alla pignata z stana atteto che

le cocinaffero per portarle al suo patrone, el rantho cercaya causa con la quael lo potesse bastonare con colore de institia a aniatose ala via de lo pignato pi Blia tacitamente uno pede de li quatro a quello ascose in bono loco. Dalla ad pocho tempo ello Esopo toznato alo pignato trouo solo tre piedi de li quatro che lui li banca poni. Et pensata la cosa como era va venere visse tra se mede simo o pouero Esopo tusi apartito che se lo ingegno tuo non te aiuta tutta la colera vel tuo patrone sentera la ma pouera sebiena. Et vato ad se medesimo configlio visiese ala stalla e piglia lo porco e quello grattando mostrando si snale de darle ad mangiare affereato lo piede diffe fratello mio babite pacien tia che megliore e che tu fenza pede che io fia carrico de bastonate a tagliato lo pede subito quello aconzo z ben lauato lo posse a lo pignato. El rátho temedo che sel Elopo non tronasse el pede per pagura dessere battuto non se sugesse torno lo pede ala pignata vone lo banea preso finche lo Æsopo andana facen doli servici del magiare cocti che sozo li piede euacuandole a lo cativo trono che erano cinque viede quale visti romase stupesacto intro de questo lo rantho se accosto a lo Esopo a guardando ala scotella a videndo starze le cinque pie de visse a la Esopo. D Esopo adonque cinque piede baue lo porco. el Esopo respose, z oni pozzi quanti viedi banno. Rispose el rantho z oisse ne banno octo ma qua sono cinque. visse el Esopo o lo porco che sta abasso ne ba solo tre.tandem visse lo rantho ali suoi annei, iston ve aio victo che questo Ichiauo molto presto me reducera ad essere matto. Et lo Esopo rispose. signore mio non sapiti vui che tutte quelle cose che se fanno soza de la deuere non sono co se ne bone ne va coportare ne sono va essere tollerate. El pantho non bauen do nulla ragione contra el Esopo tacito se ando ad sedere ad tanola Dalli ad certi zozni pno studiante pel rantho tra li altri che bauca in pello suo audito rio apparechio una notabiliffima cena. Et stando in nela cena el rátho viglio vna bella parte de le viuande a donola i mano de Esopo asi le disse. D Eso po va in casa zad quella che me vole bene la vona. Esopo andando in casa co si visse tra se medesmo, apo a lo presente sera vonata occasione al patrone mio de vindicarfe de li soi maledicte contuniclie mo se demostrera liquidamé ta chi meglio vorra alo mio parrone. Intrato in cafa se comenzo ad affectare a chiamo per nome la sua patrona a mostrogli quello che era ventro va man giare a disselle vacrona mia de queste vinande de certo tu none mangiarai.la vatrona risvose sempre serai pazo r insano r senza mente. Esopo visse ala sua patrona queste viuande le mada lo mio patrone ad quello che li vole bene a non ad ce chiamado la cagnola che vel cotinuo staua i casa li visse veni qua lupa magnatrice impite el vetre regite bone viuande a saturatte ala polita la cagnola remenadose colla coda alo odore de la vivanda accostatose lo Esopo ad poco vonadole le vicea mangia p che lo fignoze ad te z nó adaltri a coman

ie fo

10

in

to

pi

HA ITE

to

ari

113

m

ne do fo

00 ld li

be

地でいてにい

Dato Donando queste viuande, Et tornando Esopo allo conuito trouando el rantho visse allo Esopo ve ai vonato en quelle che me vole bene quello te vo nai. Respose al ratho io zello vonato z lei venante ve me sello a mangiato tutto. Diffe el rantho che vicca finche mangiaua. El Esopo respose certamen te non vicea niente ma ve viderte a venderio. La mogliere vel rantho piangé do gemendo a tristandose sene ando in lecto. Sacta la cena nello conunto vel rantho z ben mangiato z ben beuuto molte probleme valuna parte ad laltre foro post intra liquale valcuno so posto questo. In che tempo alli bomini piu vifficulta le interuenga. Lo Esopo pronta ve ingegno che staua vricto ve lal tri respose quando li mozti in vella resurzectione cercarano lozo cozpi. Auden do questo victo li scolari resposezo. Acuto e questo figliolo z nonne grose ve ingegno. 7 como 7 bene facto vocto val rantho. Ano altro se vnaltra viman da per che quando la peccora se porta ad occidereva vreto tacita allo occisore. r non grida. El porco menato ad occidere non se lassa portare ma continua mentegrida a strida. El Esopo resposela peccora e vsa velle estere molta a p mute le pope a tonduta la lana facilmente se ne va credendole o essere molta o effere tonduta z rafa z non a pagura vello ferzo lo contrario e in nello pozeo che non ba ne lacte ne lana. z sebene ne ba non valeno ad luso bumão ma ba ue la carne z lo suo sangue po como e portato bane grandissima z terribile pa gura zptáto terzibilistimaméte crida z strida. In quello tutti li scolari appro bando lo victo ve Esopo tutti insteme lo laudaro a leuatise ve tabula a mada roseluno a laltro la bona sera ogniuno de lozo per diuersi camini senne andar no alla lozo casa ad revosarse.

13 1

TE TI

qual

dan

mil

11163

obu

tibl

graf

gali

000

mod

inqu

TIXT

food

WIL

bibs

100

0110

助人

dan

JIE

bi

Quomodo ranthus per Esopuz connictus est vroze caniculam beniuolen

tiozem fibi rozequoque pacto lingua optima fit z rerum pessima.

Antus cum vomum venit thalamum ingressus vrozi merenti perblandiri cepit at illa faciem aucrtens ait. Abi atquabstine ma inum. ranthus ait. cya mea amenitas non vecet te este tristem vi ro tuo. rilla inquit. Ditte me. nam bie non maneo amplius voca caniculam ac illi blandiaris, cui ve epulis misisti ad manducandum. ranthus rei inscius inquit. Quid tibi attulit Esopus. mibi mbil ait illa. r ranthus in quit. nunquid ego sum edzius tuam tibi per Esopum poztionem misi. mibi inquit illa. tibi inqui ranthus ait. rilla inquit non mibi sed canicule ve retulit Esopus. Tunc ranthus ait, alla inquit non mibi sed canicule ve retulit Esopus. Tunc ranthus ait, ad me quispiam accersat Esopum ei accedenti. ranthus ait, ui epulas illas vedisti. inquit Esopus beniuolenti tue ve mibi mandasti, ranthus vrozi ait. Ecquid audis Esopum. probe audio. inquit vroz. sed vico r iterum vico nibil mibi traditum suisse, sed canicule tenesdum Et rauthus ad Esopum conucrsus ait, cui tradistiti cedo surciser. resopus inquit cui ve traderem instisti, ait ranthus beniuoleti mee, inquit Esopus beniuolenti tue traditu est, ranthus ait, que est illa sustine, resopus canic

la vocas, bec é tua béjuolens jot quonia mulier qué amat mime amat na fi re minima offendit ftatim coniciatur. furit: isanicac vomo abit. Lanis fi ple quaris.cedas.cotundas.nuo recedit.l3 vão ité vocati îmisa iter femora can da repens venit ac banditur. Debuisti ergo vicere ferto boc vrori z baud be miuolenti mee. Tunc rantus inquit vrori, tu vides clare culpă geruli: 7 baud meant fuiffe.verum babeanimum quietum queso, nam inuenero causas qua obrem infinm iure verberibus cedam. At illa inquit: age secum vti libet: nam tibi mecum nibil negocij vocetero erit: captatog; tempoze vomo clanculum e greffa ad parentes abijt. Eius abitionem cum rantus ferret molefte : fibi in quit Esopus:nunc profecto vides qui vror sed canicula te iure viligit, vies vero aliquot cum comus non rediret: rantus grauiter ferens rogari fecit ad modum vt venirette cum illa non pareret sed indies staret magis obstinata inquit ranto Efopus:bere efto bilarianimo:efficiam profecto o fola a mini me rogata vonum curriculo curret: acceptisq3 nummis vie altero tendit in forum: ac de galinis pipionibus anferibulq3 emitterinde transiens per viam vbi ranti vroz babitabat: idgz nescire simulans:vnum ex seruis qui inde ex bibat foras rogatifi quid nuptijs appositum vomi venale foret: cum ille que reret quisna effet ille qui celebraret nuptias: Esopus air, rantus philosoph? vie crastino vucit prorem at seruus ille boc audito statim vomu ingressus q ab Esopo acceperat vrozi ranthi renunciatulla cuestigio tali nuncio parcita clamitans ac vociferans ranthi vomu proficifeitur: veinde vomu ingressa ait boc illuderat op per feruum improbu meludificabas: sed no efficies quod ti bi sperasti:nă me viua vomu istă mulier no intrabit, ranthe ranthe tibi in quam ranthe. Nost vies paucos cum ranthus auditores ad prandiú inui taffet, ait Esopo: emito quid fit optimule pidumue. Esopus vers abiens secu fabulatur:nec oftendero me baud effe infulfum in apparando prandifi: cum ad macellum venit porcinas linguas folu emitillafq; paravitac menfe appo fuit. Til ranthus cu auditoribus viscumbens ait Esopo: ferto ad manducan dum. Efopuslinguas apposuit cum aceterio scolares ranthum collaudan tes ingunt:pceptor prandiu boctuu é philosophia plenu. IDost paulolu ran thus ite Elopo ferto aliud. Elopus rurluz linguas appoluit cu allio r pipere conditas:tuc scolares inquiunt:vel magister lingua nobis apposite apposita est quonia lingua acuit linguaz . Paru post rantbus ait L'sopo serto alind Esopus iterüliguas appoluit gbus viscumbentes iam stomachati vsqqquo linguas inquiunt affers Efope rathus igitur anime motus ait Efopo . Ec quid babenns aliud Esopus inquit certo nibil, & rantus ob leno sceleste ce do non tibi viri id emito quod fit optima ac lepidiffimum & Efopus inquit. virifti fed vijs gratias ago op bie nune affunt bomies philosophi aft feire abs te veliz quid melius a quid fit lepidius lingua quippe ois ars omnifgz voctri na ac tuta philosophia lingua sunt constituta. Itez vare accipete salutare fozz

13

90

ato

nen mgé od altre

x pl

uden

le de

man

fore.

inda

arp

oltao

00100

ia ba

Hola

Tena

ema

117 111

poca

bus

19 1H

mbi

talit

100

nihi

quit

HIII

185

be

mercatura: gloria muse: combia ciuitates qui ipse lingua efficiuntur: lingua bo mines exaltantur lingua mortalium vita fere tota confistititage nibil lingua melius nibil lepidius nibil falubrius mortalibus ab imortalibus vatur repe ries. Tunc scolares Esopo plandentes inquiunt probe ait Esopus quare tu preceptor errafti o boc facinus secus ac reccii putasti. Wis victis surreperut abierutgz. Die vero sequetirancus apud auditozes suos se puzgare cupiens aitillis, beri non ex mea sed servi inutilis sententia cenastis bodie epulas per mutabimus nã gd facturus fit corā impabo accitog. Esopo ait. Fra quod oe terrimum ac marcidum inveneris; id emito in cena; bi enizo és apud me funt cenaturi. Esopus vero nibil territus abijt in marcelli: rursusq; tingua emit illafgz quo antea mó parauerat pari modo iterum parat. Aespere aut cuz sco lares accumberent ranthus Esopo ait. ferto obsonium. Esopus linguas de nuo cuacetario mense apposuit. At scolares item inquiunt ad linguas veue nimus, Eldditauté ralias linguas Esopus qo cu sodales moleste serrent ra thus Esopo indignabundus ait non quo optimule pidumue sed qui putridu so retac octerrimă îperani pt emeres piliffime: Meriffima profers au Esopus sed quid lingua olentius, Lingua secreta pandit iniurias concitat provocat ar ma offendit bonozes minuit fama. Lingua federa rumpit: indicit bellum ças invertit judiciñ tollit jura resoluit. Lum rantho quispiam si buic intenderis ait ad extremă venenies pfecto infamă nă corporis forma exprimit animus ingt Esopus sicuti acule, iprobacriter stumulas bero ceteris longe curiosor,



Denandose val conuito el rantho vintrando in casa se posse in lecto voue trouo la mogliere piangendo: quale comenzo ad cariza re: la quale voltando la faza le viste leuate vaqua non me tochare: alla qualle lo rantho resposse de anima mia non e conueniente che tu vebie effere trifta allo tuo marito. Et quello risposse lasseme stare che non staro piu con tiego: chiama la tua cagnola z ad quella fa carize ad chi ai mandatele viuande va mangnare. El ratho che ve questo non sapea alcua cosa le visse che te a portato lo Esopo visse la vonna ad me non a portato nié te. El rantho visse seria mai che io fosse imbriaco Jo te o mandato per lo Esopo la tua parte. Eld me ai mandato la parte mia resposse la vonna ad te viffe el rantho. Resposse la vonna non ad me ai mandato niente ma alla ca gnola como a referito lo Esopo visse el rantho ad una ve casa chiamateme el Eforo a fo chiamato a venne, al quale el rantho viffe, ad qui vonafte quel le cose vamangiare che io te vonai Resposse el Esopo vonaile alla tua beni nolente como me comandafte. el rantho visse alla sua vonna bene no laude en morio tello madate va ello Esopo vice vna volta z vnaltra ancora che ad me no estato ponato nulla ma estato ponato alla cagnolla. El rantho vol tato ad Esopo el visse vile impichato poltrone schiauo ad q ai vonato le cose te vonai io. visse le Esopo ad qui me comandaste che le vonasse, el rantho visse alla mia beninolente, visse el Esopo alla beninolente e stato vonata vis se el rantho z quale e quella mia beniuolente o fugitiuo. el Esopo chiamata la cagnola visse allo suo patrone, questa e la tua beninolente, per che la vonna quello che ami per niente lei ama per che se vna minima cosa e offesa de conte nente piglia superbia a vicij a partese ve casa el cane sello persegnite sello bat te sello menaze sello sai el peto che poi mai se parte o casa z vapo che lai facto el pegio che poi sello chiama mena la coda z vene mettese in mezo velle tue ga be Deuisti vire porta questo alla mia mogliere z non alla mia benuilente ta dem visse l'rantho alla sua sonna tulo vide che colpa aio so ma questo re baldo gerulo a facto el male pregote de gratia che habie lo animo quieto per che jo troucro causa chelo acconzaro a carricaro de bastonate a con ratione, la vona visse al rato sa gllo che te pare z viace coll tuo Esopo che vaqua auante tu no te impazerai piu con meco. Et pighato lo tempo z lo modo de fecreto la vonna vel rantho sene ando in casa vel patre que la matre la qua le partita el rantho pigliando molto forte el Esopo visse al rantho mo co gnosce che la cagnola z nó cua moglicre te ama z passati molti vi non cozná do ad cafa la vonna el rantho era affai malcontento z per soi amici mando la adpregare veueffe tornare la quale per niente volfe venire ma ve vi in vi era viu ostinata, el Esopo visse al rantho, Signore sta ve bone core per che voglio fare in modo che senza pregaria z va se z non chiamata foriosa al

la impressa venera la via vella casa. Et pigliate venare lo vi sequente el Eso po ando allo mercato reomparo pisone galline r paperilli raftie cofe. Et con quilli che portanano la roba tiro la via vella casa vella moglicre vello ran tho a andana el Esopo saldo como no sostero facti suoi vno velli schiani che ensca soza vella casa vella moglicre vel rantho adimando allo Esopo se in sua casa sossero apparichiate alcune noze z con chi. Resposse el Esopo voma tina rantho philosopho piglia mogliere. Audite queste parole lo servo intro in cafa calla conna vello Esopo reserite tutto gilo banea inteso vallo Eso po, la vonna vello ratho intendendo tale nona ve subito rabiosa comenza a piangere radgridare. Et cuffigridando sene va a la casa vel rantho quale trouato visse questo e quello che per lo ribaldo schiano me velegiana:ma non farai quello che tu speri che sin che io son viua mai vonna intrara i gita casa. rantho rantho ad te lo vico rantho. Dalli ad certi vi bauendo el rantho convitati li fuoi auditori ad mangrare viffe allo Esopo che compraffe carne la megliore t la piu volce che potesse trouare. Lo Esopo andando la via vel mercato vicea tra se medesmo, mo mo straro che io non so matto ne grossaro in apparichiare quello chime a comandato. 7 venedo allo macello folo lingue De porco compro a quelle apparichio, a conza la tanola Jutro De questo vene lo rantho colli suoi studianti e postosi ad tauola, visse al Esopo el rantho portanze va măgiare. Lo Esopo posse ad tanola le lengue apparichiate collo aceto.listudiante ve cio laudaro el rantho z comendarolo vicendo. Maistro questo vostro conunto e vieno de philosophia. Dopo disse al Esopo el rantho portalaltro messo. Esopo porto le lingue conzecollo aglio a collo peperastan do in tauola vno vellistudiante visse de maistro lingue auimo mangiate: z lé gue ancora mangnamo:ma vui lo auite facto che la lingua se acuta la nostra lingua. De po oiste el ranco al Esopo porta laltro mesto. Et lo Esopo unal tra volta porte le lingue apparichiate in vno altro modo, quelle che mangnão stomachati vicero allo Esopo eino ad che tempo portarai lingue. El rancho tarbato in vello animo visse allo Esopo, z che animo altro va mangiare, el Esopo resposse certamente nulla el rantho le visse. O capo ve vazia marzo ribaldo non te visse che comprasse quello che sosse optimo a vulcissimo, visse el Esopo ay victo, ma vo referisco gratia a vio che qua al psente sono bomini philosophi io vorria sapere va te che cosa e piu prestante o piu suane velle lin gua. Certo ogne arte ogne voctrina r tutta la philosophia sono constnituite i vella lingua zancoza lo vare el recipere falutare el fenato la mercantia la glo zia le scientie li matrimonij z la citate con la lengue se regeno z mantegono. la lengua cralta li bomini, la lengue e quella in la quale confiste la vita de le bomini Lusti la lengua e la piu volce z suaue ne piu salubre cosa che sia allo mundo quale va li corpi celesti e stato vonata allimortali. L'andem li scolari comendando lo victo de Espo, dissero: bene aue victo lo Esopo, E pero tu maistro ai errato che questo lo bai pigliato per velicto vel Esopo. victe queste cose se leuano a andarose con vio. Lattro vi sequete lo rantho volendose pur sare vello passato erzoze in presentia velli suoi studianti visse aloro beri non per me ma per la inutile sententia vel mio servo magnastevo bogi tramutare mo viuande perche quello bauea va fare lo comandaro vauate a vui . Et chia mato lo Esopo li vissele più marze z brute cose che tu troue me compera alla cena per che tutti questi veneno a visinare con meco. Lo Esovo per nien te timozoso ne spauetato sene ando alla becaria a compzo velle lengue a in allo mo che baueua aconzate le altreapparichio quelle, la scra venendo visse el rancho allo Esopo portanze va magiare. El Esopo porto le lingue collo aceto aconze. Li fludianti incomezano ad vire tra lozo, D como stamo frische vnaltra volta fimo venute alle lingue, vepo lo Æfopo porto laltre lengue vella quale cosa li invitati se erano quasi turbati. El rantho visse allo Esopo io no te visse che comprasse quello che fosse megliore z volcissimo, ma quello che fus se el piu tristo el piu veiecto a bauto, a cosi tello comandai. Rispose lo Esopo signozemio tu vice cose verissime ma quale e la piu brutta ne piu trista cosa vella lengua per che se vice che la lengua non ha osso r rompelo vosso resi feroce bestia la lingua che po che se mette intorno a aposto uno scandalo mai basta tutto lo mundo ad renocarlo, ella e si potete ella e si cruda ella e si veneno la Th puzolente fi amara T fetida che non bastano mille mondi ad refrenarla per la lengua fa li bomini poucri, la légua volta sottesopra le cita oclla légua vengono tuttilimali mentre che lo Esopo vicea queste parolle ogni persona che era la presente stauano como fosseno distaua rerano mutuli r cognoscea no che Esopo viceala verita ma pur guardando la obstinatione vello Eso po erano turbati z in questo collozo che mangianano collo rantho le visseno rantho maistro setu tendi ad questo venerai ad una extrema pazia per che como e la forma del corpo dello bomo tale e lo suo animo. Adquello che dis se tale parole allo rancho rispose lo Esopo a visse tusi ai la coda vel scorpio ne oreco a fei affai trifto a non bono a molto acramente ftimuli lo schiauo ocl signoze z de tuttili altri voi esferelo piu curioso.

Quo pacto Esopus a rantho compellitur hominem inuenire incurium z quis pro noie reputandus sit qui in se molestia capit an qui oum pot repellit.

Anthus causam grens vt Esopü cedere posset ait susitive erquo philosophum appellas curiosum. Itaq3 adducito hominem non icariosum. Esopus vomo esressus hominem incurium si reperire quiret circunspicit. t cum in via perplures conspicaretur rusticum quédam siro obambulantem reuocans ait. herus meus te vocat ad prandiu3. rusticus quamobrem ab isnoto vecaretur minime querens continuo Esopu3

an

l in

in

Elo

383

male

non

afa,

ubo

arne

od

Faro

igue

réne

tho

ollo

istro

th

111

rlê

13

al

ão

bo d

30 Te ni

inei

ilo io. le

llo iri

sequitur securi tergotenus adbibita talaribusque lutulentis vomum ingressus fine cura quapiam seuerus tacitusque consedit, tum o ranthus submissa voce inquit vrozo domina vt Esopum iure vlciscar z alijad parenduz sint promo tiozes non grauare feras que tibi vixero ve alta voce au vomina vone aquaz in peluim alaua pedes buic peregrino existimans oprusticus ille pudore con fusus domo abiret a Esopo vapularet, illa ve ranchus iusterat peluim cum aqua ad pedes rustici ponitat ille non inscius q domina domus erat secum iple cogitans ait. Hir iste quare me bonorare vult non fernis nec ancillis ve pedes mibilauent sed vrori mandauit: ac pedes extendens se lauari permisit lotusquienit, ranthus item prozi ait. Dato sibi ad bibendum; rusticus intra se ait: the deceated bibere prius tamen ex quo sic visum est sibi: parabo man datis.acceptogs poculo audacter bibit, cungs panderent ranthus ei appoluit piscem atgginguit, comede, at ille omni vacuus cura oum sapide manducat: ranthus euocato coco ait:piscis iste non bene conditus est: iustit cocuz spolia riac verberibus cediat rusticus intra se virit buic pisci ve condimeto vesicit nibil, bic non iure ceditur sed quid mea refert si cocus ceditur ego ventrez opi pare explebo, ranthus oum holpes tacitus piscem comedit garrire vesit, va rumpost cum placenta in mensa apponeretur, rusticus statim in frusta instar laterum cedens rantho aduertente edere cepit, a cum ranthus asperit ipsuz tam anide sedentem panarium euocari fecit. ipsiga ait. si placenta bec impuris fime nec mel nec piper babet, a panarius ait, si placeta de meis est, a non rite sit confecta, me cedito vsaz ad necem at si ve meis non est no ego sed vroz tua in culpa est ranthus ait. siboc ab vroze procedit ipfam vinam comburi mo do facia, tacitagy vrore sibi anuit ne quid respodeat, ve Esopu cedere queat, tu cuipia ex seruis ait. ferto de sarmétis sursuz i cenaculo struite piraz atoz ince dite. 7 tu Esope cape vroze 7 pira super vt coburatur impone, boc simulavit rantbus existimăs rustică surgere vebere ac negociă impedire velle. veră ru sticus tacitus secu virit. Is abs te vroze coburere festinat.tu rantho ait qso domine si prozez coburere intendis mane, parüper, du ex agro mea adduco vt ambesimul comburatur. qd audiens ratbus simuloz admiratus sirmū il lius animu ait.bic bomo vere incurius estatgs couerfus vicisti me ingt beus Esope sed ista satis bactenus fint in futurus fideliter ac viligeter unbi ferui tutez servies & mor libertate cosequeris. 2 Esopus ait. Ja me in oibus coti nuo gera op mibi iure baud fucceferi possis. Nostridie ratbo ait Esopo. abi vide si multi boies i balneo sintina lauatu si no sit multitudo accedere veliz. Esopus cũ nã viaret Pretozi vrbis obuiaut g o seru cet rathi congnoscés ait, quo tedis lepidu caput, Illi Esopus nescio sane ingt. veludi se putas ptoz ab Esopo iustit ipsuz i carceré vuci. Esopo cu vuceret in carceré ait vez vixi tibi o ptor co cu îre ignorabă, nă i carcere vuci vebere minie cogit ancraz, bis victis ptor furrides iuffit Efopu miffugfieri, Perges igit Efop'i balneu cu

magna bominu multitudo adesset, videt intrates r exeutes ad lapidem' offen dere pedes. Anus tandé a lapide qui i auditu bostij situs erat. balneŭ ingredi ens acrius cu pede ibide ipfuz lapide inde amouit ac feozfuz posuit. Esopus vomu redice ait rantbo, vnu vutarat i balneo bomine ee. ratbus inquit, cape quibus opus est a babeamus, igressus igitur balneum randous ac tur bambominu conspiciens multam indignans ait Esopo. num viristi verbe ro vnum dumtarat bic adesse bominem, diritait Esopus, nec vno plures in presentia sunt. of ime audis verum eé quod viri fateberis, lapis ille quem in angulo vides adeffe, erat cum vt veni i bostij aditu situs,omnes qui tunc in trarunt ad ipfum pedes offenderunt nec inde tamen amouerut: vnus ounta rat erquo pedem offendit vbi nune vides fectus locauit. Illum ego bominem ouco, tune ranthus ait & tardus fuisti ad te ercusandum . ranthus post & se lauit vomum reuersus vum ventrem purgaret & Esopus iurta eum aque precolo stans expectaret sibi ranthus ait vic mibi Esope Gobrem bomines statim cu ventrem purgauerint suas quisq inspiciunt feces tunc inquit Eso pus apud veteres sapiens quidam cum ad fecessus sedere viutius per velitias velectaretur fensum sedendo una cum fecibus effudit, ex illo tempore bomies buiulmodi casuz formidantes cum egerint suas semper inspiciunt seces, tu vero id formidare velinas, nam quid non babes id perdere non petes



Ice

110

13;

on

un

um

M

lific

itra

1411

ult

at:

ilia

icu

opi

pa tar

נון;

ice 113



se non e velli mei non e la culva mia ma e la culva vella tua vonna. El ran tho resposse. se questo procede vella mia mogliere, mo la faro qua in vostra pre sentia abrusare. Et facta chiamare la mogliere a factele segno che non respon da acio che potesse sare ben battere Esopo visse ad uno velli schiaue el rantho porta su velle sermente allo foculare acconzate uno bello focbo z mittite foco rtu Esopo piglia mia mogliere z mettella in vello sogo voue se a abzusare z che se abzuse presto. Questo dissimulo el rantho credendose chel villano se lenasse a volesse impagare lo incendio vella vonna, ma lo vilano tacito tra se medelmo visse questo non so per che causa sa frecta biusare la sua vonna. Et voltato el villano al rantho le visse de signore se la tua vona voi brusare a specta vno poco fino che vada a la possessione ad postare la mia che ambedue se beuseno in uno tracto. Le quale parole intese val rantho romaso amirato conobe effere fermo loanimo vel villano z visse inuerita questo bomo non e curioso a chiamato lo Esopo a voltatose esso li visse. D Esopo en me ai vito ma basteno queite cose 3a passate per lo futuro se tu sidelmente me serui z rial mente con meco vii la feruitu molto presto bauerai va me la liberta. Espo resposse io me adoperaro per tale modo colla mia servitu che mai in el futuro con ragione me pozza reprendere. Do certi viel ratho visse a lo Esopo. La Esopo allo bagno z vede si tronerai gente assai ad lanarse che sel 3e pocha gente me vorria bagniare Esopo caminando p la via vello bagno se scontro co lo pretoze vella cita z conoscendo Esopo estere lo servo vello rantho le vis se voue vai o suave o volce capo. Resposse el Esopo certe so non lo sazo cre dendose che lo velegiasse a burlasse lo pretore comado che sosse portato in pre sone. Quando Esopo andaua in presone visse io te visse la verita che non sa pea voue me andaua per che io mai non pensaua esse portato in presone. D dendo queste parole lo pretore comando che fosse lassato. Andando voncha Esopo allo bagno vededo grande multitudine ve bomini ve quilli che intra não r ereano che se fazeano male alli piede ad vno pietra chera náte el bagno z guardando ancora vno che hauca vonato el pedead quella petra che staua inante la porta vello bagno z baucaselo rutto z bauca leuata la pietra venan te lo bagno z posto in altro loco tornando ad casa Esopo visse allo ran tho vno folo homo aio visto allo bagno. viste el rantho allo Esopo piglia quel le cose che sonno necessarie a andamo allo bagno. Intrando voncha el ran tho allo bagno a guardando grande moltitudine de gente indignato contra lo Esopo visseli non me bai victo o schiano va bastonate uno homo sole essere allo bagno. io tello victo resposse lo Esopo ne qua in presentia ve zente ealtro che vno bomo che se me andi tu confessarai essere vero quello io bo vi cto quello sasso che guarde in quello angulo, quado vegne allo bagno era inan te la porta vello bagno z tutti quelli che volcano intrare allo bagno se faccao

10

on

Se

in

tho

ri

ltri

00

100,

र्वा०

113

par ida El

113

la

ra

0

11

male alli piedi vno solo ne guardai che se se male allo piede posse la petra in si lo angulo che staua innante la pozta vello bagno  $\tau$  quello solo 10 reputo pzo bomo el rantho visse  $\tau$  como suste tardo ad ercusarte. Dapoi so lauato el ran tho sene ando in casa. Et bauedo volunta ve andare vello cozpo  $\tau$  lo Esopo vicino ad esso expectando colo ozzolo ve lacqua. El rantho le visse o Esopo che vole vire che lhomo vepo che e andato ve lo cozpo guarda sempze le soi se ze. Rispose lo Esopo. In li antiqui se lege che vno sauio stando molto tempo al vestro  $\tau$  pigliandose molto solazo ando con lo stercho el sentimento va silo tempo in qua li bomini timidi ve quello caso  $\tau$  che non lo perdeseno lozo sem pze guardano po lo lassato peso, ne sia lo senno con le seze tu non baucre pagu ra ve questo per che quello che tu non bai tu non lo poi perdere.

Quomodo rauthus vum inter bibendum vino madidus polliceretur facturum sese quod natura negabat Esopi consilio liberatus sit.

Bevero sequenti ranthus cu amicis viscumbens ac manu pocu lum tenens cum varijs que proponebantur pblematibus turba retur.ei Esopus ait.bere ertat apud Dyonisiu op crater sodalitius tres precipue cotinet vires. Drima quide vis est ad voluptatem. Secuda ad bilaritate. Tertia vero ad infania, quare obfecto bibite leti rebufgz ceteris nunc valete vicite, a ranthus vino 143 madidus tace orchia tenebraz simbulu inquit. a Esopus ait cu ad orchuz veneris vide ne te vlciscar. Quidă er scolaribus pcipiens ranthum vino paulisper grauatum ait. vic mibi pre ceptor bomo vous mare totu bibere posset quid in ranthus ait, nam ego ipse toti ebiberem. r fcolaris inquit. r si no biberis quid veponis. vomi ranthus git. Sup boc itagz couentionibus factis annulos quifgz p simbulo tradut ad Domi abeunt. Dane auté facto cum rantbus surrerisset ac facie lauaret non videns anullum illumg; querens ait Esopo scis vbi meus scitus sit anulus nescio ingt. Esopus sed certe scio op buius vomus cito bospites erimus, cead ranthus ait, que beri ingt Esopus paccus fuisti totu mare te bibitum fore quo sup sedere veposuisti pro simbulo anulum, ranthus re audita territus air, quo pacto mare totu bibere possim. boc baud fieri potest. queso te igitur Esopo ve quantă ingenio vales me cofilio iunes vt aut foluă vel falte federa foluă. Efo pus inquit, vincere non potes fed pacta folhere potes, ranthus ait. Da mibi via qui id efficere possim. Ecce via inquit Esopus, cu te requiret adversarius vi fibi prestes que fuisti pollicius iube tune stratum grabatu mensamue i ma rilittore parari ac pueros pincernas coram aftare. z cu cernis plebem ibidem congregatam, fac scypbum in mari veinde salis aqua plenum manu tenens inbe per connentionarium pacta vniuerse multitudini exponi. tu vero que in vino promififti cades fobrius afferas, vicalos viri Sanny audiviftis me mare

totum ebibere promissie, sed vt scitis multa flumina in mare vecurrunt mul tigg rivi actorentes, auertat flumina ne in mare vefluant adversarius z ego quod pollicitus ium prestabo, z isto pacto abinuicem vissoluemini, rantbus cernens banc comodam fore viam fumme gauifus est. Æcce iam qui fedus no tauerat fignificans rantho presentibus civitatis quibusdaz senatory ordinis civibus illa vt prestet que die superiori pactus fuerat, ranthus statiquibet stra tum mensam ac sedem iurta litus maris parari. Et cum obilosophi tanquaz inauditarum admiratores rerum spectatu iam convenissent rantous in gra bato sedens inbet seyphum lauari z in aspectu totius vniuersitatis que conue nerat aque plenum fibi propinari, Scypbum igitur manu tenens inquit fede rario vi in publico federa exponeret, quibus quidem publice expositis sopitis iam tube cocenti in apparando tintinabulozumoz clangoze ranthus ad popu lum conversus ait. Diri Samiyoniuscuius q industrie becque victurus sum notissima existunt. Aeptunia maria crebris fluuiorum inundatiombus cresce re radaugeri, quando quidem in ipsius ambitu a terrarum lummibus areno fa flumina multi rivi multigz torrentes prorumpant, Llaudat ira adverfari? flummum oza r ego ve promisi mare totum ebibam, bis victis vniversa mul titudo plaufu rantho cogratulabatur vario clamozegz auras vicinas coplet. Tum scolaris ille ranthi adversarius ad genua procidens aut, magne pecptor fateor me esse abs te superatuni quare pro tuo nutu sedera oblitterent, quod vt heret ranthus annuit populo erozante. Leteruzeum vomum reuerteretur Esopus ranthu ozavit, vt ceu bene merenté ipsum manumitteret at ranthus ipfum maledictis persequens ait, abi binc venefice. Doc eniz a me baud bodie erorabis eri foras ante bostium z ouas si vides cornices id mibi renunciato quippe bonum est omen vuas vidisse, sed vna vuntarat est auguriuz pessimū Æsopus aruspicij cupidus celeri impetu vonuz egrediens cum vuas videret cornices super arborem sedentes id statim rantho renunciat, ranthus foras eriens cum vna modo coznicem cernat, namaltera jam obiter volauerat ait Eropo. Die mibi eruciare vbi sunt one quas viduti cornices, Inquit Esop? vna obiter oum tibi renuncio volavit, rantbus ait, mos tibi unnatus est vete rator cavillando me semper illudere sed vignam tegnis tuis premium tandé reportabis.iuffitgz illű spoliari ac verberibus supra moduz cedi. Dungz Eso pus vapulat quidam venit a ad prandium rantbum vocavit, tunc Esopus beu me miserozum miserzimū inquit, beceine foztuna mea, beceine expectatio beceine meritozum gratia, ego qui vidi quas cornices vapulo, rantbus qui fo lum vidit vnaz ad velicias vocatur. nemo est omniñ cui bone aues sint masis aduer le. quod victum ranthus admiratus limulgz promptum eius acumen i Benijait fustigarijs, mittite eum in malam rem suam.



L vi sequente el rantho mangiado con certi amici soi z tenendo in mano el becchiero z in vella cena tra iconitati esfendo ve molte probleme victe el rantho se turbo. el Esopo li visse al rantho. Si gnozelegese in oyonisio che crater sodalicio tre principalmente bauca forze, Laprima certo ela forza alla voluntate. La secunda e la leticia e felicita. La terza e alla pazia. per tanto io ve prego beuite z mangiate lietamé te a cofortateue ve afta copagnia a no veturbate. El rantho carrico a ma ziato ve lo vino visse a lo Esopo tace orco & simbolo ve tenebre. Respose el Esopo o rancho quado veneral ad chiamarme orcho guarda che non me ven diche, vno ve li scolari guardando el rantho effere grauato vallo vino li visse Maistro vno bomo pozziasse beuere tutto el mare, respose el rantho a per che non: 7 io mello beueria tutto 7 lo scolare respose 7 se non tello beuerai che voi chenzevada. visse lo rantho la cafa. Esopra ve aste conuentione posseno ogni uno sene ando in casa. La matina levandose ve lecto lo rancho z vestendose volendose la uare la saza no guardandose alle mane lo ancllo v quello cerca dolo viffeallo Esopo, Sai en vone fosse lo anello mio, Certo respose lo Esopo non lo sazo, ma sazo ve certo che presto baueremo i casa bomini noui. Et chi respose el rantho, el Esopo visse, como bieri sera non promettiste ve beuere tutto lo mare a sopra tale scomesa vonaste lo anello per signale, el rantho ac

tiruto de la perdita che vedea a anchora de la vergogna che cognoscea effere stato inganato val vino, audita la cosa vel Esopo visse r como me pono beue re tutto el mare queito mai se po fare pero io te po Esopo mio ch pesi quato poi con lo mo gentile ingegno a autame che lo possa vincere o possa soluere lipigne. Esopo rispose vincere non poi ma soluere li guagi ben poi . Diffe cl rantho Esopo mio voname la via como aio va fare rispose lo Esopo ccho la via como tu recheda lo tuo aduerfario che tu adumpie quo che hai punesto. Comanda cando vicino al mare mettrelo per tua causa ellecto z la sauola z che innene a bottigliere a servitori ve siamo, a como vederai ia plebe cogrega ta fa pigliare el catino a metterlo in mare. Et vopo che sera pieno ve acqua salsa tenelo in mano comanda che vanate el populo el tuo aduersario vechia reli pactitu per bonoze tuo quello che bai pmesso in el vino azetalo sopzio z virai cofi. D venerabili citadini Samij bautte odito me bauere promeffo be uere tutto el mare, ma como vui sapite molte flumare correno a lo mare z molti riui z torrete. Gaza lo mio aduerfario che afte acque no corrano i mare z io adimpiero la pineffa. Et in ofto modo ve comune pacto ve sparterire. El rantho cognoscendo questa esfere una comoda via a la sua salute molte se alle gro. In questo quello bauea posta la scomesa ne venucel rantho vauante ad certi citadini de lordine Senatorio Rechedendolo che veuesse adimplire allo chelo vi primo banea pinesso. El rantho comando pito estere apparechiato vicino el mare el lecto la tauola la sedia. Et in gsto molti philosophi erano ve nuti ala nouita de tanto facto a altre gente, el rantho fededo a lo lecto coman da lauare el gotto o taza z pieno de acqua esfercle vonato in mano z teneno lo bechiere in mano visse alo aduersario suo vechiara nostri pacti qua in pu blico liquali visse publiche como illi erano, el rantho voltandose allo populo visse gentili bomini Samij como ad tutto el modo e noto melti flumare mol ti rini molti torrenti correno allo marc.chiuda lo aduerfario le boche velle flu mare t io me beuero lo mare. Di te queste parole ogne vno vono inficia allo rantho a gridaro che vicca bene.a in afto el stidiante che credea bauere facto grande guadagno se butto alli piedi vel rantho vicendo o gran maistro e philosopho io confesso essere va vui superato z per tato ad vostro piacere fol nanose li pingue. El rantho su contento con pregaria vel populo tornando vonqua el rantho alla casa con bonoze vallegro. el Esopo preso el rantho che se gratia lo facesse libero como che per bauerlo liberato de tanto pericolo a bauerele facto bene a bonore che lo meritasse veliberata, el gantho turbato contra de esso le visse de molte villame cazando r vicendole lenate vaqua ve nenuso asto me vai ogi pregado. Eri fora nante la porta de casa quarda se vederai oui cornachie mello virai per che e bono agurio vederne oni, a sene vederai vna ei malo agurio z pessimo. Lo Esopo essendo soze ve la casa vede sopra uno arbore sedere oui cornachie quello de contenente referito allo ran tho.el rantho essendo de sora una sola cornachia vede che laltra era sugita dis se allo Esopo dimine o farchatolo done sono le dui cornachie che ai viste. ri spose lo Esopo una sence sugita sino in quello che io tello reportai, el rantho disse allo Esopo ad te e succhiato a innato lo costume de cauillarme a de sem pre delegiarme ma raportarai lo merito delle toi ribaldarie allo presente. Et seceso spogliare a battere vitra modo Esopo battendose cosi sorte venne uno che chiamana el rantho allo connito. Esopo gridana o un mischino miscro o un miscre miscre uno che vide di connito. Esopo gridana o un mischino miscro o che solo ne vede una e chiamato alli solazi a alli connite ad nullo soli boni veel si pin aduerse che ad me, sequale parose odendo el rantho a maranisti so della suttilita dello ingegno de Esopo dissi ad quelli che se frustranano non so batti te pin, sassetto in male viagio suo.

## Quomodo Esopus bere sue cubantis inferiozes partes vetererat

DA vies aliquot ranthus philosophus epularum indagator illo rum emulus qui supervacua lassitudine quo ventri indulgere pos fint ingluuiem peragere fedulam licere tibi contendunt. contracta Modalitate Esopo ait. Wara prandium elegans z fulcitum. nam scolares mei pransuri sunt mecum bodie, Esopus factum puta inquit, Tum beri sui iustionibus obtemperantissimus curziculo fozu repetit, emptis quogz que emendata erat vomum regertitur suplectile abstergés. Interea vor ratbi obsonificisa ouz sollicite ozis ymagine sciscitatur obiecto speculo lumina tras figit lentigine si qua est purgatura, comă perinde redimita venturos bospites cupida cernere i triclinio confedit. Illic vero fomnij pulcedie correpta alto col lapfa est puluinari. Esopus tricliniù ingressus oum eram cubante inueniret ait.bera amabo caue paululu ne que bic appono cais maducet, na pater aqua vides redolente cena onusta é. At illa veh ingt abi modo iniqui mancivium bacqa cura careas, ifa nates mee oculos babét ac attenta custodia evulis enigi lant. qbus auditis Efop' furzides abijt. Et ou que paranda crant parauiffet. Iterum in tridinia veniens beram repit vormiente ac contra mensam nates babente, recordatus que antea virerat fibi amotifg; ea parte panis nates illi? tacitus veteritac vozmire pmisit. Ecce rantbus qui cum in bostifaditum pue nisser constitut, queng er convitatis prestantiorem pre se virigens. Et vuz cer tatim vomu irzuerent ranthus quo cenaculu premonstraret bospitibus prioz scale illapsus limen conscendit, Triclinum quocz ingressus quam vnice ama

bat vi vidit vrozem partes inferiozes nudatam vozmire, ruboze pariter a ad miratione confusus faciem auertit. Acentogy Elopo quem sceleris auctorem suspicabatur einsce ait. Quid est boc impurissime, Esopus inquit mi bere ou que paranda sunt infra pararem viri ei vi parumper caueret ne canis come deret que in mensa apposita erant. Illa ait ne cures, nam mee nates oculos babent, ipsum veinde vi vides vormientem cum invenissem illam partes taci tus fibi veteri ve earum partium oculi mensam oppositam contueri quirent. Tum ranchus ait serue nequam unbisepius fraudes egisti, sed quam modo nullo tempore nequiozes qui me ac meam protem tam obscene ludificatus es nunc propter conninas vitro viffertur supplicium sedaderit occasio qua te ad necem cediprofecto faciam ceterum paucos post vies ranchus cum philoso phos folum ac oratores vocaffet ad prandium ait Efopo. flato ad bolhum z nullum ydiotam intromitto sed solum philosophes ac rhetoricos. Esopus ad bostium sedens precepto ranthispitum oum prestolatur aduentu vnus ve in nocatis ve ingrediatur adest que Esopus cinico vocabnlo adorsus temptabat. Ille vera putans se appellari canem animo stomachans abijt parigz modo al ter item perplures idem fecerunt postremo aduenit vnus, satis acutus a baud infacetus ei confestim ingt Esopus. Comme quid gestas cinice. Ille ingenio promptus ait caudam, tum iple continuo Esopus intromist, veinde ad beru accedensait, preter bunc philosophus alius non venit quam rem ranthus se ab illis fuffe velufum cristimans graviter tulit. Weru enim postero vie quo fuerant intromissioum in tribio ranthum convenissent inquiunt. beus prece ptoz beri nobis nagas egisti.cum qui bostium seruabat p contumeliam nos ca nes appellauit, dis victis ranthus perturbatus fecum in primis tacitus ait. Mum ego an isti velirant. tum accito Esopo ait beodum bone vuer quos cum bonoze recipere vebuisti cos maledictis persecutus es. Esopus ait, tu mibi iuflifti ve preter sapientes neminem vomi admitterein, tum rantbus inquit. beus larua, bi nunquid tibi sapientes esse videntur, mibi quide minime refert Esous Quippe cum professionis sue legem ignorent tinico colapsam voca bulo quid oirerim cum boc ipsum no intellererunt quo pacto sapientes cuipia videri possent. verű eniz qui probe intellexit. illű quia sapiens vsus est cótinuo admifi. Mec cum Esopus viriffet eius victum ad vnum omnes approbarut.



Doe alcuni zozni bauendo el rantho conuitati alchuni studiati chiamo lo Esopo a vissele. Apparichia uno pranse galante a ben folcito ve cio che bisogna per che li studianti vengono ad mangia re con meco bogi. Esopo accattare quelle cose che erano va capta re venne a la cafa z trouo la mogliere vel rantho a la sala voue se venea man giare colegata a viffele. Edadama una to te prego guarda uno pocho ne le cofe che metto qua chel can ne le mangiaffe.la vonna rispose vatte có vio mo z nó te curare per che le mei natiche anno li ochi. Esopo bauendo aconze le cose che erano va conzare vnaltra volta venendo ala sasa trono la vonna vormendo z le parte posteriore guardante la tauola racordandosi Esopo le parole che le bauca vicco in pria che bauca li ochi reto piano piano li leuo li panni va quel li lochi poue vicea la vonna bauere li ochi z lassolla voznure. El rantho toz nando in casa con li studianti guardando la sua donna domire con le parte vergognose scoperta de vergogna confuso volto la faza z chiamato lo Esopo che cofa e questa o impurissimo monstrandole la sua conna, custe el Esopo o fignoze infomentre che io apparichiasse vabasso quelle cose che erano necessa rie ala cena diffe ala vostra donna che quelle cose che erano poste sopra la men sa nello cane ze faccsse vanno ella me rispose ne te curare che le mee natiche banno li ochi effa trouando va po io vozimire acio che quelle parte no fosseno impedite per li pani 7 potesseno ben guardare la tanola le scoperse pi ano pião per non guaftare lo sonno, Resposse el rantho schiauo ribaldo piu de tut ti li altri vello mondo z piu pico veribaldarie z iniquita molte queste ve burle tu me bai facte a lo piu questa volta a i nullo tempo mella bai facta tale quale questa che me z la mia ponna bai burlate in questo modo z custi vituperosa mente, mo allo presente ver li convitatiqueste cose se la sano ma venera lo té po a loco a la casone che jo te saro alla morte andare tanto te saro battere. Miu ancora el rantho conuito vnaltra zornata solo li philosophi r oratori alla cena visse allo Esopo, sta alla porta a non lassa intrare nullo idiota ven tro la cafa mia, ma folo li philosophi z rethozici. Esopo stando alla pozta ven ne vno velli conitati per intrare ventro la casa.el Esopo el visse certe parole philosophice quale el conuttato non inteser credesse essere stato chiamato Da lo Esopo cane de malo animo se torno indreto a turbato ando a casa sua . a cussi ad molte che vencano facea le medesme interrogatione z tutti non inten dendo sene andauano como lo primo vopo ve costoro ne venne vno acuto z facctissimo allo quale el Esopo visse le medesine parole philosophice pieno De substant ja z honozeguale li primi non haueano intese con prompto inge ano resposse la coda, tanto guardando Esopo che quello era vero philosopho z bauea bene inteso lo lasso intrarez vepo se ne ando allo patrono z vissele. Signore excepto questo philosopho altro no zennee venuto per la quale cosa vensando el rantho esfere stato ingannato valli altri.ne baue gra pena. El Disequente vapo quelli che venerno che non volse lassare intrare in casa vel lo rantho lo Esopo trouando rantho in uno loco vella cita chiamato lo Trivio, le visseno o maistroberi ad nui se vicisti la menzogna che quello che guardana la porta 3e bane chiamate cane per contumelia de queste parole per turbato el rantho primo tra se medesmo visse queste parole, voime o io o co Rozo veneutamo isensati. z chiamato lo Esopo le visse viene qua o bono gar elle che tu demue co bonoze recipere adeasa tu le bai co parole cazati a psequitati. Esopo resposse tu mebai victo che ercepto velli sauj a no altri te mettesse in casa, tando el rantho resposse vo mastarato z questi non te pa Resposse la Esopo ad me no pareno savij. visse el Esopo reno ester fauti certe como jo lozo visse una parola philosophica piena ve sapientia non la an no intefa per la quale cosa ad nulla persona votta pono parere sauj. Et gilo che intese la mia parola per che me parse sanio lo lassa intrare ventro vite q ste varole tutte insieme approbarono lo victo de Esopo.

Quomodo Esopus epigrama interpretatus sit cuius occasione thesaurum vomino sibi carceres reperit,





Alliad molti zozni tronandose el rantho collo Esopo in yn leco voucerano li sepulcri ve gradi signozi cranoze ve molti epitafij li qualilo rantho a Esopo andanão legedo. Esopo i una archa seita in vna grade columna pla quale se saglicuano de molte scale vede certe scripture che no sonauano de nullo senso ne se pesseano legere ma erano con ceres pancti folaméte scolpite. Se volto le Esopo allo rantho & viffeli of gnoz mio che vicono quellittere, el rantho ponedofe ad legere zad penfare zad premiditare p posserle intédere a no possendole intédere se volto allo Esoro. vicedoli.p to fe io te cedo che non le intendo ma vimello tu che veleno vire. ri spose el Esopo se io te mostro qua uno thesoro che bene me farai, rispose el xã tho, singbe de bono animo che se tale cose farai tu bauerai la liberta z la mita vello theforo, tandé lo Efope fagliendo quattro gradi a cauado la coluna tro no lozo, le quale vono molto presto allo suo patrone 7 figliolo visse io te preso o patrone mio che tu mi vogli servare quello me bai promesso crecepto se tu me infigne i che modo bai trouato questo ozo z como lo bai saputo p che 10 fa30 piu stima ve sape questo che tutto lo oro. E sopo le visse quello che inascose qua lo theforo non e va maranegliare per che como philofopho con fette caractere lo noto z scriffe ad questa columna 30c alpha . che vol vire vio faglie. cra gra do, oclta quatro, o caua trouerai, teta lo thesozo de 020, 2 Esopo diffe al

ba

はいいい

ibi

t li

to ic is

अ ता ता व्य

lo rantho guardate a sapie che questo thesoro partene allo re. Resposse el ratho como lo sai o ribaldo. Resposse Esopo per che le littere questo sonano do nalo allo Re Dionisso quello tesoro che hai trouato doro, el rantho odendo spectare allo Re lo thesoro disse allo Esopo pissia la mita per te a nó lo dire ad nullo. Resposse lo Esopo tu non mello doni ma melo da quello che posse qua lo thesoro. Et i che modo disse el rantho questo medesimo significano le littere scripte alla columna a dicono. Como sopramenente de vui che andate spartitiue lo thesoro che trouerute de dio. Disse el ratho andamo alla casa a alla casa partimo loro insieme. Et intendendo tra se medesimo lo rantho lo gran parlare dello Esopo a che era per lettre temendo no le renelasse lo se met tere in presone. Incomenzo lo Esopo ad cridare. D le promesse delli philo sophi per hauere la liberta sono posto in presone. Edendo questo lo rantho lo se liberare. Et disse a Esopo se tu voi essere lubero frena la lingua a nó me accusare tanto i publico per lo hauenire. Resposse la Esopo sa como te pare o vosti o non tu me farai libero.

Deportento aquilino cuius augurium Esopus persoluens samiorum opera libertatem adipiscitur.

Isdem temporibus res nimirum mira contigit apud Samum. nam publice cumfierent ludi aquila quedam repentino quodam volatu questozium ex ipso theatro arripuit anulum quem in sinu serui cuiusdam cadere permisit, quo prodigio turba Theatralis rumigerans longeanria rambigua stetit, veinde accita statim contione ran thum confulunt veluti philosophum ac reipublice priozem ac collegam quid illud significare babeat ranthus qui eius rei inscius esset ambiens. Diecula ad confulendum erozata vomum abije, r cum animo longe effet ancius quia quid populo consaleret non tenebat Esopus accedens adeum ait, ecquid sic animo peprimeris, omitte mestitiam onus consulendi mibi impone. Die cra stino abi in contionem ac populo buiusmodi verba facies. Wiri Sami ego quidem non fum augur non boriolus non prodigiorum ve scitis interpres. verum vomisferunm babeo qui buiusmodi rerum notionez babere se profite tur.si placet illum adduci faciam vt quicquid boc augurium significet vobis aperiat. Tum fi quidego confuluero quo turbe fatisfecero, tu gloziam pariter a gratiam inde adeptus venerabere, Si non fatisfecero m liber ab infamia a ego in culpa navigo. L'uz rantbus verbis Esopi fidens, sequenti vie in Thea trum se representat. raccito populo pulpitum ascendens que ab Esopo vidi ceratea plebi apuit quibus victis Samij vt Elopus cozam educeretur ran thum impellunt, Esopus ecce adducitur que coram cum constitisset cius for mam Sami intuentes contempferunt, ac ipfum pro ridiculo babentes inqui

unt. Ecquid buius aspectus augurtus est ex bomine tam purato putandi ne est quippiam nos boni esse auditur os. z cum ipsum verideret Elopus stans loco eminentiozi ac manu indicans plebi filentium inquit. Miri Samij ecgd meam veridetis formam, non enim facies sed animus bominis est intuédus quippe sub turpi corporis forma sepius latet sapictia. Itaqz vt in valis vina rijs non forma spectatur sed quid vini ipsa vasa contineant vogustatur, Sic non bominis facies fed mens 7 animus confiderari vebet. IDec cum Samij audissent aiunt Esopo, Si quid consilio rempublicam iunare potes id vt fa cias quesumus omnes. Lum Esopus maiori quadam considentia ait. iAatu ra er qua proueniunt omnia bona. iniquum glorie certamen bodie posuit in ter voiminum 7 feruum, quoniam vier vicerit, non par premium reportabit. Mam's vominus victor gloriain a gratiazapud vos consequetur. Sed si ego seruus me prestantiorem exhibuero non libertate vi ius foret sed maledictis verberibus 7 carcere premiabo. Jeags si boc cercamen sopire ac me liberum fieri vestra auctoritate parati estis vt cum fiducia loqui queam. Plobis profe cto pace virerim omnium quid bec protendant, augurimngs proculdubio a periam, Tune vniversa concio ad vnum acclamauit, equum postulat manu Esopum ranthus emittat. Id vum ranthus se facturuz negaret. Questor publica auctoritate inquit. nist plebiscito parueris ego Junonis ede libertum inre pretorio liberali illum afferam manu ac constituam a tibi in Edulitate colligam amici igitur ranthi qui intererat plebi quoq3 boztati funt ranthum vemanu Esopum mitterat acreipublice condonaret. Tunc ranthus baud libens coram omni populo esto liber Esope air.tum preco publice alta voce clamauit, ranthus philosophus missum manu facit Esopum. 7 sic cuenerant auspicatu que rantho superius virerat Esopus. Elclis vel nolis me liberuz facies. Igitur Esopus liber ad moduz factus in medin turbe procedens atqz manu indicans filencium ait. Miri Samij op aquila que eft rer vii reges funt inter bomines, anulum pretorium sustulerit. Boc sane protendit op quispiaz er bis qui reges funt libertaté vestram vestrasques abiogare inquirit, IDec cum Samijandiffent terziti funt atgz parumpost adest tabellarins cum litte ris regis fenatum Samiozuz postulans. Itagz reddite funt fenatui in buiuf modi verborum feriem littere, Ter Lidorum Erefus Samiorum Senatui Molebigs salutem. Jubeo vos tributa mibi ve exhibeatis ac vectigalia tribua tis quid si buic edicto non parebitis vti parere vebetis pauperies vobis tata inferetur quanta baud ferze poteritis. Dislitteris in senato recitatis cuz oco terzoze inclinaretur regi effe parendum.tamen quid Esopus consuleret audi re vecreuerunt, Esopus ad Subsellia profectus atgrogatus vi sententiam viceret. Mit viri Sami of tributa aut vectigalia regi adbibeatis quantis vi deo ad id vos inclinari baud equidem suadeo, quamobrem vero nobis breui ter aperiam ve quid expediat, reipublice vestre consulere queatis. Fortuna

Te

16

ace

17

10

na

ilo

bo

me

ire

ni

15

mortalibus duplice in vita viam ostendit. And quidem libertatis, cuius initi um durum asperum ac dissicile est. Finis vero valde planus equus perfacils uc. Alteram vero servitutis cuius initium facile est planum atq; campestre. sed sinis est aspertimus nec summa sine angustia comeabilis diri. Wec cum audissent Samii cognoscentes quid conduceret respublice suc. ad vnuz senten tie Esopi acdamarunt, asservites cum simus liberi service nolumus Edq; re sponso nuncium regum emiserunt.



maraueglia in la cita de Samo per che facendose li iochi allo mo do lozo costumato una aquila con uno repentino volo dallo thea tro questozio leuo uno anello lo quale se cadere allo sino de uno se uno set sun citadino per lo quale signale a prodigio la turba del theatro sasca grande roze a staua ambigua a ansia. Et de subito andaro ad contione a ad Samo consigliarse como primo della republicha a grande philosopho che ha uca quello ad significare. El rantho che niente de queste prodigie intedea stan do in ambiguo prego lozo che le donasse una zornata ad consistiarse a posser respondere a cost sene ando in casa. Et essendo molto ansio pensoso a traya gliato per che quello che bauesse consigliato allo populo non tenena p che essoi ignorana el facto. Esopo sene ando da esso a visibili. Signore pede stai cust con lo anso abattuto lassa la mesticia a dossia a la faticha de donaro cossistio

a lo populo de Samo lassala ad me domatina te ne va in lo consiglio. Et di q ste parole a lo populo gentili bomini Samijio non sono bomo veaugurijno ariolo ne intendo de prodigijche sia interpetre. Eda io bo i casa uno servo che ve quisti pdigij vice bauere perfecta noticia. se ve piace io lo faro venire z esto ve occhiarcra cio che pretende tal prodigio per che io configliando la turba z satisfandola in ne bauerai glozia z gratia va lo populo seno in seray libero va la infamia z io sero in culpa. El rantho confidando a le parole de lo Esopo lo vi sequente senne ando presto a lo theatre z chiamato lo populo z esso sa gliuto in loco eminente quello li bauea victo lo Esopo lo visse a lo populo le quale cose victe lo populo strenseno lo ranto ad fare venire in vello sbeatro lo Esopo el quale stando in mezo velí Samij vedendo la lozo forma fene pi sliao abbominatione a baberolo per uno pazo a visseno ecco lo bomo vepin to per monstro de la bumana natura quale e venuto a subleuare nostri popu li z con probleme z fabule falle veuiare valle nostre instutute antique z tenerfe p bestie grosse z ignorante. Et che e lo aspecto o augurij de asto bomo el quale e tanto male formato ei va pensare che nulla bona cosa siamo va vdire va co flui. Et coffi vellegiando Esopo stando in loco alto con lo brazo significana a lo populo vouesse stare quicto, visse gentili bommi samii per che ve fate besse che io son si veforme no se veue guardare a la faza ma ad lo anso pebela bel leza non e virtu ma passa piu presto che no fanno li sori in la pria vera. Elle fredde a morbide neue in el môte vappédino in el ragio vel fole vagusto ma la virtu consiste nel anio z nó poi togliere a lbomo Lerto molte volte sotto la beutura e veformita vel corposta ventro nascosa la sapientia. Et certo in velli vasi vone se bene non se ve guardare el vaso ma lo vino che sta posto ven tro a quello se gusta: a non lo vase. Cost ouncha non la faza vello bomo ma la mente 7 lo animo se veue considerare. L'anto li Samii resposseno o Esopo vapoi che cossi ocmostre la virtu se in alcuna cosa tu poi gionarcla republica tutti quanti simo qua te ne pregamo. El Esopo con maiore condentia visse. La natura ve la quale proneneno tutte le cose bone posse una bataglia veglo ria in questi tempi tra lo signoze z lo servo per che venzendo luno z laltro non portano pero premio per che sel signore sera ve lo vubio vincitore bauera va nun gloria a gratia. Era fe io feruo fero piu pftante mostrerome piu experto no baueria liberta como vo la insticia ma co male parole battene a presone sero premiato po se volite pigliare qua impresia z me volite fare libero che io posta parlare co fiducia io ve viro ogni cofa con bona pace ollo che pretenda questo augurio io ve lo pechiararo. Decido lo populo a configuo d Samii le parole de Esopo ad vno tutti erelamarno. Ello adimanda inflo manumerase z fazase li bero Esopo. el rátho lo faza libero. El ranto negana farlo z non volca. Lo q store co la auctorita publica visse a lo ratho se tu no obedisse a la volunta ve

la plebe io alla casa ve lo liberto ve Junone con la rasone passato viro r con firmaro effere va farlo libero a manumettrerlo farolo a collega tuve vela tua cafa. Liamci z bomini vel parentato vel gantho lo pregano che facelle libe ro lo Esopo a che lo vonasse a la republica. In quello el rantho cotra la sua volumta nante o tutto el populo viste. D Elopo io te fazo libero. Erclamo el pretore nante el populo adalta voce, rantho philosopho sa libero la Esopo. Et cuffi fo adimplito quello che vific al rantho Efopo: o voglio o nó: me fa rai libero. Æsopo võcha facto libero in mezo ve la turba andando con la ma no facendo figno vesilentio visti. Spectabili bomini Samijla aquila che e Re veli ucelli como fono li IRe tra li bomini che a pigliato lo anello pretozio figni fica quelto ve certo che alcuno ve quilli che sono Re ze sforzano z annose po sto i fantasia volere la vostra liberta le vostre lege tofundere z guastare. Que fto odendo li Samij tutti insieme fono pterriti. Et da la ad poco spacio vene vno imbaffiatore conlittere reale al fenato de li Samijadinandando quale presentate erano vel tenore subscripto. Lo The ve Lidoro Creso a lo Senato ve Samija a la plebe sua falute io ve comando che me mandate el tributo z che lo exhibeate a vonateme ve le victualie. Et se ad questo editto vui non vo lite obedire como be vebito obedire tata pouerta va nui ve scra apparichiata quanta ne porite portare. Le quale littere recitate i Senato ve Samijeffendo tutti ad terroze inclinati viceano esfere va obedire al IRc, ma veliberarno quel lo che paresse a lo Esopo audirlo. Essendo ebiamato a pregato lo Esopo Da li configlieri che li pareffe z diceffe lo suo vedere. Diffe egregij Samij che li tri buti a victuaglie vebiate voarea lo IRe como ad quello che vedo inclinati no ve lo configlio, a pero breuemente io aperero quello che fia necessario a la vo stra republica z lo constito che faciate sopra de questo, La fortuna a li bomini mortali que vie ba mostrate in questa vita. Ana certo vela liberta ve la qua le el principio puro aspero z in modo che se scriue valere la liberta piu che tut to el mondo Re lo fino raffai plano inflo r facile. Laltra via e de la fernitu 5 la quale el principio e facile plano r campioso ma lo fine e aspersimo r non senza grade angustie va comportare io bo victo visse lo Esopo. Queste paro le bauendo intese i Samij cognoscendo ad che fusse conducta lozo republica tutte confermano la sententia ve Esopo erclamando e vicendo noi semo libe ri non volemo servire. Et con la medesma resposta lo nuncio mandarno a lo TRe.

Quomodo Esopus lidiam adorsus regi Creso se obtulerit liberando Sa mios a regis edicto.

Refus his victis anio comotus vecreuit ad exceluz aliaz copias contra Samios transmittere in regius nuncus spedimeto suffet gregi inquit, iAunqua posses Samo potiri niti Esopus cuius co filio Samij viuntur prius inde amoueatur. Pieruenim potes per legacos a Samijs postulare opsi tibi trasmittatur Esopus r gratias quasuis r tribucorum remussionem te ipsis indulsurea circonentione Samios quoq? fi id facunt in tua manu babeas. Tüc Crefus boc confilio suafus quendaz er proceribus Sami leganit. Is qui Sami applicut args in contione mandata regis exposuit suality plebi vt Esopum regi transmitterent. Esopus in con tionem accitus ac regis fententiam fentiens ait. Wiri Samij cupio equidem ad regis vedes me conferre. Sed vobis prius fabulam narrare. Quo me a ialia brutta ad onn conveniebant. Lupi onibus bellum intulerunt. Igutur oves cu se a lupis tueri nequirent auxilium a canibus postularunt qui pro ouibus pu gnantes lupos vare terga vigebant.cunc lupi cum se bello inferiores cogno scerent poter canes, pacé perpetua offerunt ouibus per legatos, mó unicaz pa cis conditioné recipiant vt canes ad omné suspitioné belli tollenda, lupis cu stodiendi tradantur. Dues stolide lupis credentes pace cum lupis accepta con ditione firmarunt. Igitur lupi occifis canibus absqu vifficultate ones perdide runt. Dac fabulam cu virit Elopus Samij vt Elopus nullo pacto mitteret vecreuerunt. At Esopus vecreto Samioru no paruit sed una cum legato ad Erclum rege nauigauit coramqz eo se presentaun. Eresus vero cuz Esopum consperit, indignabundus ait . bie ne auctor est controuersie ob quam Samij band parent instionibus meis. Tum inquit Esopus. Maxime rex regum ego quidem nulla vi nullagz necessitate coactus. sed sponte v vitro ad tuŭ me cotu li conspectum fiducia babens op equis auribus me audies, Data igitur fibi co pia fandi. venuo inquit Esopus. IDomo quidam pauper cum ad locustas ve naretur cepit z cicadam que cum se interemi videret precor inquit aucupi, ne abre interimere me velis.nam nec spicas ledo nec corimbis officio sed plausu alarum pedumue cantando armoniam conficio qua viates pelecto atq; viele no laborem a preter vocem in me reperies nibil. becauceps ille cu audivit emi sit manu cicadam. r ego te rer obsecro ne me ve nibilo r insonté occidas. iAaz nec volo nec posium er corporis vebilitate alicui ferze iniuria sed ea loquor q vite mortalin sunt vilissima. Tunc rer admiratione simul a nimia facundie alacritate motus inquit Esopo, iAon ego tibi vitam sed fortuna ipsa largitur si quid vis petito id sane vabitur. tuncait Esopus. vnum vutarat obsecto vt Samis tributa remittantur. Memittantur tua prece inquit Crefus. Tum Esopus bumi procedens regi gratias egit. veinde fabulas que vsq3ad bec té pora babétur edidit regigz inscripsit, ast paucos post vice acceptis a rege litte risad Samos super tributorum remissione multis tab ipso rege vonis vo natus Samum naniganit. Ergo Samij Esopum vententem summo cuzbo

nore receperunt na Senatus omnipopulo sequéte obuia iuit insuper sertis z choreis totă oppidă suit ornatuz Esopus ad subsellia vuctus regias litteras recitauit edocuitaz senatum tributa eis indulgeri simul z libertatez.



Reso bauendo intesa la resposta de Samij turbato in dello anio velibero ad eremplo velaltri mandare contra li Samili foi erer citi, ma lo nuncio suo vono ad questo spedimento el quale li visse a lo IRe. Sacra maiesta mai tu banerai victoria de Samo fino ad tanto che non sia foza Esopo sotto lo cósiglio ocliquale lozo viueno r regon se. Da tu porrai ademandare per li toi legati va li Samiiche sete mandano Esopo che tutte gratie a remissione de tribute voi ad ipsi indulgere a remitte re che facendo questo tu bauerai in velli toi mane Samo. Ercso con questo co siglio ordeno alcuni de soi proceri a maiori a mandole per imbassatore uno 5 li viu sauijad Samo. Essendo arivato lo imbassatore a bauendo al Senato 5 Samij erposta la imbassata vel re Ereso. a vono per cósiglio a lo populo che mandaffe Esopo. Effendo chiamato i configlio lo Esopo valli Samiir sen tendo la sententia vel Re con visse. De cellenti Samijio vesidero certamen te de me conferirea li piedi del re,ma voglio prima advai narrare vna fabu la quando li animali brutti se aiutavano insieme li lupi indirizato ad le peco re battaglia adunque vedendo le pecoze che non se possesno ajutare palli lupi. cercano aiuto va licani quali combatendo per le pecoze feno voltare le spalle

alli lupi a farli lenare indreto conoscedo li lupi effere veifi a vinguti p li cani a iouare lozo battaglie, offersero alle pecoze pace ppetua z p lozo legati comesero che le piglialleno la unica coditioe vella pace. Acio che li cani ad togliere ogni sulpitióe se vonassero i guardia velli lupi le pecore le pazarelle pecore credédo alla pace velli lupi, collo lupo fermarno lozo códitióe o pace, z con li lupi ocifi li cami tutte le pecore Suorarno senza alcua vifficulta. Questa fabula como lbe be victa lo Esopo li Samii vetermiarno che i nullo mó Esopo sosse madato ma lo Esopo no volse obedire alla vetermiatio e olli Samij, ma vna collo im basciaroze allo re Creso navigo z psentose i nated esso Creso guardado Eso po molto idignato viffe gito e lo auctore ve Samij elquale phibiffe che i Sa mii no obediscao alli mei comadameti. Lado rispose Esopo al Re z visse. D maximo TRe o li TRe io p nulla forza p nulla necessita costreto, ma co mia spo tanea voluta z piu me son coferito allo cospecto de tua maiesta co speraza z si ducia che co orechte benigne me audirite. Attêto che lipricipi z ligradi re che regeo li populi quale vio le vona i gouerno voueao esfere unti pu clemti a alli vafalli benigni o audictia pebe piachino adio z filli che no fonno tali non po no effere chiamati TRe ma tirăni v lupi rapaci, v data liccua al Esopo p lo re ve parlare cost viste. Esopo vno bó pouero battaghado colli grilli piglioli la ci calà.la quale vededose volere essere amazata cost visse al cazatore nó volerme amazare senza că p che io non fazo văno alle spiche vel grano ne alle victua slic io fazo male, ma co vno plauso olle ale z ve mei piede. Latando fazo vna armonia p la quale io velecto glli che caminão z leuole la faticha olla via z in me no trouera altro che la voce El cazatore intédédo la cicala û la lasso anda re. Diffe vocha el Esopo al re io te poo o repotetissimo ne me bomo ve nicte r senza colpa vogli fare occidere p che io ne voglio ne posso pla obilita ol mio corpo faread alcão iniuria ma io parlo file cofe che sono viilissime alla vita velli mortali. Tado lo red amiratione a miscricordia molto visse allo Esopo ison io te vono la vita ma tella vonna la fortuna ma se alchuna cosa tu voz rai va nui te sera vonata. Tando iRispose lo Esopo ve una sola gratia io pre so la maicha vostra che alli bomini ve samo siano remissi li tributi visse Ere to io fono contento. Esopo buttato in terza fece el vebito a referiad sua maie sta gratie infinite. Le va po tutte fabule che ve esso se troudo scripte a che fece tutte le ititulo allo re Creso. a pigliate le littere vallo re alli Samii sopra la re missione velli tributi a baucdo bauute molti belli voni val read Samo naui go, Li famii sentedo veire lo Esopo lo pigliarno co grade bonoze. z lo Seato co tutto lo populo le venero incôtra r ve bonozi vanze raltre triupbi tutto lo pacfe fo ornato. E fopo allo conglio de Sami intrato le regie littere fi recito z fe certo lo Senato efferli vonata remessa la liberta insieme collo tributo val lo re Creso.

Quo pacto Esopus magnifice sub licuro rege Babilonie veguerit obsana

eniamatum interpretationem.

Off hec Samo abiens per varias nationes peregrinatus é. vbiq3 gentiñ predicans atez in fabulis vocumenta moralibus exhibens Berum enim cum Babiloniam peruenisset, ibigg suam oftende ret fapientiam fummo in bonoze babitus est apud Licurum Ba buonic regem. Quippe reges temporibus illis problemata inuicem epistola rum loco mittebant. que qui interpectari nesciebat exhibebat tributa mittenti. Minde Efopus cum ipfa problemata probe interpretaretur. clarum reddidit Babilonie regem. atq3 pro ipfo Licuro problemata ediditalija regibus mitté da que quia folui non possent tributa plurima Lycuro exhibebantur quam obrem Babilonie regnum longe lateg celebre factum eft . Leterum Efopus cum effet fine prole adoptauit fibi quendam generofum adolescentem nomine Enum.quem in conspectum regis sepius addurit comendauites no secus ac fi er iplo natus effet, Is non multo tempore post cum se comiscuisset cum an cillam quam Esopus vsurariam babebat, veritus ne sibi acrius succenseret apud regem falfo accufauit Efopum litteras adulterinas sub nomine Efopi ad adversarios regis conscriptas, ac einsdem figno signatas reddens, quibus operam fuam in problematibus foluendis pollicebatur. Rer vero Lycurus figno fidem adbibens animo fupra modum motus, iuffit IDermippo vt Efo pum mozi faceret fine moza ,At Wermippus Esopi fludiosus . ipsum in se pulcro clanculum abscondidit. ibiq3 viu viuum seruauit. sed bona cius affecu tus eft Enus,



Acte tutte queste cose per lo Esopo se parti de Samo a ando pe regrinando per viverse natione predicando alle gente i fabulis alli bomini i vonne boni erempli mostrando. Et preuenendo in Babilonia la mostrando la sua sapientia con grandissimo bono re fu receputo va Lycuro ve Babilonia, z in quello tempo li Re luno ad lal tro scriuea probleme in loco ve epistole liquali che non sapeua interpretare be fognaua mandare el tributo ad qui madaua le probleme. Donde esso Esopo con grandistima maturita interpretaua li probleme, veneano ad Lycuro. Se molto illustro el victo TRe ve Babilonia, Et per esso Lycuro Esopo se molte probleme va mandare ad altri Reliquali non posseano soluere molti tributi erano erbibito ad Lycuro iRe de Babilonia per laquale cosa lo regno & Ba bilonia se fe piu grande z piu richo z suntuoso, anchora Esopo non hauendo figlioli seadopto vno generoso a virtuoso Damisello chiamato Enno lo qua le molte volteporto venante li Re a lo comandolo per virtuoso a gentil figlio lo come proprio fosse stato suo legitimo a naturale fiolo. Questo Enno non molto tempo vapo se pose ad iacere per atto ve lururia con una serua quale Esopo tenea ad vsura temendo nó succedesse alcuna cosa piu acra che Esopo nonlo exercitaffe al suo IRe falsamente accusolo Enno mostrando littere fal se in modo como se lo bauesse scrite Esopo a li inimici de lo Re liquali erano signate velo signo ve Esopo lequale littere venotauão che Esopo voleua sol uere tuttili probleme contra ve lo relore Lycuro bauendo fede a lo signo ve le littere turbato in lo animo molto forte comado ad bermipone che fenza nul la mora voilatiõe vi tempo facesse morire lo Esopo ma bermipone amando Esopo per le soe virtu lo nascose in uno sepulchro sotto terra y molti tepi lo servo. Da li beni ve Esopo pueneno i mano 8 Enno suo fiolio adoptato.

De Lycurt regis anxietate super ambigui problematis modo a Esopi si mulata morte.

Ongo vero tempore post Mectanabo egiptiorum rex existimans vt fama erat Esopum esse mortuum statum ad Lycurum miste pidemata per litteras buiusmodi siguram continentes Mectanabo egiptioru rex Lycuro babilonie regi saluté quonià turriz ediscare velint que nec celum nec terram attingat, mittito ad me fabros qui turrum ip sam ediscent tad rogata respondeto, atque etoto territorio meo annos occem tributa capito. Poc problema cuz accepisse Lycurus longe tristatus est itaque ancius super tali vecisione accitis sapientibus suis vt questionem illam solue rent edirit, cum omnes ambigerent nec propositum soluere quirent Lycurus bumi prostratus, miserone mibi gemens ait qui regui mei perdidi columnam quod factum me pepulit vt Esopum interimi suberem Permippus cognito

regis meroze Lycurum adiens inquit.iAe te amplius afflictes quoniam illuz occidi minime fect percipiens te aliquando sententie tue penituisse quare cer tioz esto. p que interfici iustisti. is boc tépoze inter sepulchea viuit. Ma tuaz ve ritus iuffione in monumento quoda ad banc vlaz vie viuuz seruaui. IDec cu rer audiffer. no parua leticia plenus continuo exurgens atog Idermippuz am plectens inquit. Si verum loqueris op Esopus viuat. bunc vie mibi certe feci fti perpetuum fi pozzo illum feruafti regnum meu stabiliusti, iuffitgz vt coraz Ratim ouccretur Esopus squalidus tenuis ac neruosus.cu in regis cospectu processit rer facie couersus ingemuit.mandauitgz vt subito lauaretur mutare turue Isitur Elopus letus mutatulue in regia pergu, Regegz falutato suaz causam virit super quibus ab Enno filio suo adoptivo sucrat accusatus. Et cum rex inberet of Ennus eo supplicio plecceret quo parride pleccuntur Eso pus vt sibi ignosceretur exoravit. Deinde rex epistolam capiens. Esopo tra didit legendam quam oculis cum percurrit ,questione baud soluta inquit . Re scribe rer in bane sententiam opeum byems transierit mites sibi qui turrim edificent, ac eo tempoze ad fingula respondebis. Tune rer cum buiul modi re scripto remissit tab llarium Egyptionum. Deinde Esopo bona sua reddi ma dauit, a ad pristinam restitui vignitatem. Insuper Ennum sibi codonauit ve arbitrio suo illum plasceretur.





# Precepta Esopi quibus Enum insigniuit ad optimum filium,

TEsopus Enum benigne tractauit talibusqu monitis studiose co arguit sicaiens. Filis verbis meis attendito viligenter, ac illa peri tissimo corde teneto. Foris omnes sapimus alijs consiliu vamus nobssipsis consulere nequimus. Pomo cu sis bumanus casibus ce subditum esse memento. Deum in primis colito. Regem enum observato Lum sis bomo bumana curato quoniam veus vlciscitur iniustos, Scelus est vitro amicio inferre moleftiam animo generolo indignos ferto fuccessus. Ini micis tuis te trucé exhibeto ne vtiq3 te condemnant At amicis lenem atq3 officiosum. vt tibi in viem sint beniuolentiores. Palitudine malam inimicis optato fimul ruinam.netibi ve cetero nocere queant. Amicis vero prospe ros optato successus, Arori suffragalia loquere, ne aliu sibi cupiat vnu, Quip pe femina cum varia semper ac mutabilis sit si sibi blanditur ocius idinatur ad malum bominem seuum vitare memento. Domo nequam licet ei prospe ra succedant nibilominus miscr est. Aures & linguam babco magis acutas. Linguam compescito, pauca loquere inter pocula, vbi non sapiens sed ridicu lus quiuis babetur. Quibus fortuna fauet baud inuideto sed potius gaudeto gppe suidia suidenti precipue nocet. Lurato familia ve non mo ve commus sed vt beneficus vercaris a tuis. Fracundiaz frenas nea ratione vecedas, nec te pudcat in viem viscere melioza. Contilium archanum prori comittere ca ueto que vi rumozigeret semper est armata. Quod in viem labozando queris id in crastinum quoq3 reponito, Statius est cum pecuniam inimicis i morte relinquere & ab amicis in vita mendicare. Obuiantes saluta libenter quonia videmus canem caude plaususibi mendicare panem Turpe nimium est mise rum irridere, que frugi sunt ea viscere ne cesses, ac sapientie intendere . Lum quippiam a copiam cepis id o otius reddere curato, vt facilius rursuz tibi ac comodetur. Quibus bene facere cum potes baud te pigeat. Mominez maledi cantem loquacem susurronemue ab bostio tuo eminus coercito. victa factaq; tua annicis tacitus credito.ca tamen facias que fecisse postea te non peniteat. Aduersa cum cueniunt non molestia sed animo quieto feras. Improbis fla siciosifqz nung consulito improborumqz morce nung imiteris. Esto bospi talis in bospites peregrinosue, ve peregre proficiscens qui te recipiat babeas Sermo bonus contra animi vicia medicus est optimus, Ille profecto est bea tus qui vero potitur amico. Abil tam absconditum est quod tempus vemuz non ferat in lucem. Scueritati elementiam antepone. Busticie quoq3 rigorez bumana pictate moderabis. Libiipsivireris oum libidinis t thesauri vanas contorferis appetiones. Mil sequitur agas nam fraus ipsa pena suich. Mitia quequaltiga celeris ne sentes amare radicis introssus successeant. Eld turpi tudinem affuefacta mens profundius corruit, Summe preditus est quireruz fines prudenter considerat. Mil inopinabile tibi accidet dum retro speculeris ante. Wis a alijs compluribus monitis Enum Esopus abse missum fecit. Ut Enus illis monitis cocrcitus conscientia compunctus of falso Esopum cepite accusaret ambiens ex loco eminentiori se precipitem oedit a vii malus inale vitam finiuit.



Sopo bauendo ello suo figliolo adoptato lo tracto benignamen te a con tali monitione studiose lo reprendea cost vicendo o figlio pate ventro ve lo tuo core a non volere preterire li mei precepti o soare nullo bono cossissio. O bo essendo bumão nato p morire ad tutti li casi che posseno venire a li bomini tericorda esse sottomesso, ama in prima vio so pra tutte le cose. Sa grande bonore a lo Rea servate la sua gratia. Et essendo bo babia cura ve le cose bumane per vio se vendica velli cativi ribaldi a iniu si grade scelleragine a ribaldaria e sare iniuria a molestia a li amici. Sossissis patientemente le cose che te vispiaceno va li bomini generosi toi maiori, alli toi inimici te mostra crudele ne dapo te babião ad condemnare. Et a li amici mostrare facetobem vole a placabile va servirle acio che ve vi soi testano piu placabile a benivo li. La mala sorte a mala fortuna desidera a li toi inimici sile

145

iato i eft Ini

icis eini

in in included in the lateral contraction of the

H

13

me con la lozo ruina acio che per lo auenire non te possano nocere, a li amici boni aguriibõe venture ziprosperita alla tua võna falle assai careze z parlali De suoi belleze nelli venga aperito de altro marito che de certo la fimina essen do como be varia sempre a mutabile a seli son facte carezemancho se inclina allo male. Eugi figliolo como lo focho lo bomo crudele. Lo bomo ribaldo an chora che la fortuna lo prospera sempremai e misero babie anchora piu pre sto prompte le orechie che la lingua. IRefrena la lingua. IDoco parla Dentro de le crapule de lo vino non effere per che chi sene troua nó par sauso: ma par mato z bomo va niente va ognuno e tenuto, ad quelli che fauvzisse la fortuna non bauere inuidia ma tenegilegra. Certo la inidia non noce adaltro se non ad quello che la ba.babie custodia de la tua famiglia. Le gubernala bene, z no como ad fignoze ma como adbenefactoze fingne tenuto va li toi subditi. Fre na latua rabia z ira acio che tu non veut va la ragione. iRon te vergognare o vi in vi imparare cose bone a meglioze ve quelle che tu sai. Buardate figliolo suardate guardate chel configlio secreto mai mai vogli reuelare a la tua mo Bliere laquale folicita ad reuelare li fecreti fempre e armata. Quello che in ve la vieta fatigando te acquiste stipatelo per vomane. Meglioze e ali inimici po la mortelassareli toi venari che andare viuo mendicando li venari veli amici Quelli che scontrerai falutali de bona voglia perche vedemo lo cane con lo plauso de la coda aquistarse el pane. O grande ribaldaria a vergogna e farse beffa lbomo de lo pouero misero. Le cose che bai in babundantia studiaze che non te vengano ad viminuire. Quando piglie in presto ve alchuno alchuna cofa studiate de renderla piu presto che poi acio che vnaltra volta tale preste de meglioze volunta Adquelle persone che poi fare bene quando poi non li esfere pigro. Lo bomo male vicente parlatore susurrone, cazallo va lo tenimento ve la tua casa. Le toi virtu con le bone operatione tacito reuellale alli amici sa che faze quelle cofe che poi che le bauerai facte non te repente. Le cofe aduerfe fe p caso venisseno ad te non le tollerare se no con quieto animo. Elli bomini ma li senza virtu flagiciosi z peruersi mai vonare consiglio. Li costumi veli scelera ti mai non andare imitando. Sa che singhe caritatino a li poneri forestieri z peregrini che per caso andando en in peregrinagio. Quello che farai per carita possi tu trouare va altri. Lo sermone bono contra li vicij ve lo animo e optio medico. Quello fe po tenere in questo feculo beato che ha vno perfecto amico non e nulla cofa tanto occulta che in processo de tempo non venga manifesta con questi a altra monitione. Esopo Ello suo figliolo adoptato va se mando via. Et quello constrecto vali victi precepti & copunto va la coscientia che ba ueua accusato de la testa Esopo suo patre partendos sene ando a lo piu alto tocho che trono z butofe giu z como ribaldo cofi fini la mala vita fua.

Quomodo Esopusad regiam Acctanabi processerit atqui insolita ad inen tione temeritatem Egyptiorum propulerut,

en

an

pre

100

MI

171.0

on

ार्थ कि कि कि कि कि कि

Oft bec accitis aucupibus mandauit Esopus, vt pullos quattuoz aqulinos capere curarent quos cum babuit affueuit pascedo sur fum ac veorfum volare ad pedes follibus ligatis in quibus pueri ono existebant:nam prout pueri pastuz elevabant sive vimittebat ficaues pastum ipfum sequentes sursum ac ocorsum volabant, Dis igitur p paratis cu tropicus byemalis transistet Esopus cum Lycuri venia Egyptiu nauigauit certas spe optimo negg firma qua se admirandu redderet Egyptijs verum.n. Egypti Elopi speciem cam conspicarentur monstruosam insulsam ne existimarunt ipfum fore ridiculum ludumgznon videntes of turpia vafa quandogs continent ballamum qui liquor liquorum est preciosissimus z fiale non limpide limpida sepine continct vina, Itaq3 Esopus in regiam pfectus ad regis genua procidit, Elt rer in maiestate eristens cuz benigne recepit. De inde inquit.cui me ac meosassimilas Esope: Esopus ait. Te quide soli tuos vero radijs folaribus, quippe non secus splendens ac splendeat circulus sola ris. Ini te circum fic radiant ve radii folis iplum circuradiant folem. Tunc in quit Mectanabo Lycuri regnum quid ad nostru. Esopus surridens ait mbilo inferius sed in pluribus longe superius nempe regnum tuum vt sollunam sie Lycuri regnum suo spledoze obscurat. Admirans iAcctanabo prompta Eso pi facultatem loquendi inquit. Duruti ne cos qui turrim mibi bedificent. Ait Esopus. Quid ni modo locuz ostendas vbi bedisicare velis. IRer lubito ex vr be in campa egreffus locum fibi oftendit. Esopus per loci angulos conftituit aquilas follibus ad pedes ligatis pueros vuos continentibus ipfofgz lingula mann altera tenere iuffit veinde vt pastum elevarent quem aquile sequentes quem in altum volarent clamant pueri lingulam oftendés exhibite nobis cal cem exhibite lateres, exhibite ligna a que ad bedificandu funt oportuna gd ou conspicaretur Meccanabo inquit Esopo. Ecquidapud nos funt bomines ala ti, Efopus ait ymo perplures, sed tu cu bomo sis quid cotendere cum semideo queris. Tum inquit iAectanabo fatcor me victum Esope, sed quod te rogo re sponde, equas er grecia buc adduci feci que er binnitu equozu qui sunt, in Ba bilonia concipiunt. Esopus air super boc vie crastino tibi respondebo. ID:0 fectusq3 vomum iuffit pueris suis vi cattum babere provident.quem cu3 atru lerunt magnitudinis mire Esopus fecit virgis publice eedi. Quod eu accepis fent Egyptifcii currentus caitus cripere tentauerut sed cus negurét prefecti in regiam regi renunciat. tune rer Elopu iuffit acciri a accideti inquit ificta nabo. Ecge boc facis Esope, nescis apo nos ocu buinfmodi colifigura gppe Egyptif tale simulachru peipue colut. Lopo ait. Unia boc nocte prima Li curuz offendit, iAaz occidit gallu pugnace generofunuc, qui fibi bozas nocte

canebat. Inquit Mectanabo. Mon putabaz Esope tuü esse mentiriseri quidem non poteit op nocte vna cattus babilonia ierit ac redierit. Surzidens Esopus ait. co quidem pacto cattus nocte vna babiloniam iunt ac rediuit, quo cque ad binnutum equorum qui sunt in babilonia bic cocipiunt. Dis occus Mectana bo Esopi sapientiam longe comendauit.



Ecto questo pistio i cazatori Lomando Esopo che se sissiasero de pistiare quattro aquile pizole li quali poi che bebbe le insigno de mangiare suso a basso a così li insigno volare a alli piede le insigno suca insignato a li sanciulli che como bassauano così basso desendeano le aquile sequendo lo pasto, sece queste cose a passato lo sucore della vernata Esopo col la licentia de Licuro naniso la via de Esypto co fantasia a proposito de sta re tutto lo Esypto amirato de se. Da li homini de Esypto vedendo la essigie descre uno ridiculo a uno idcularo, si pensando che detro delli vasi brutti sta el balsamo che e uno liquore delli siquori a e preciosissimo a una cosa electissima, a li fiasche non polite multe volte tenend li preciosi vini. Esopo andando a la corte dello isc se posse alli piedi dello re, lo re stando in della maiesta sua lo pi slio benisnamente a da po disse ad chi me a li mei asimissio. Esopo te sisno re allo sole a si tuoi sisnore alli rasi dello sole, certo non splende piu lo sole, a

ba splendoze vello circulo vello sole. Li tuoi baroni con teradiano comeli ra Bij ocilo fole circundano esto tole. Lando parlo iAccianabo che comparatione faitu vello regno ve Licuro allo nostro Esopo rispose ridendo niente masso: ma in molte cofe e superiore certo lo to regno ad quella comparatione che lo fo le alla luna con lo regno de Licuro collo splendoze ofcura lo cuo. Amiraco Ae ctanabo la pronta faculta vello parlare de Esopo li disse adutte quelli che me edificano la torre Diffe Esopo a per che non. mostrame lo loco voue la voj edificare. Lo re ve subito partito vella terza ando ala via velo campo eli mo ftro lo loco: Esopo per li anguli vello loco pose le aquile a ligatili li canifiri alli piedi, z oni figlioli che teneano la lignola in mano, laltra lignola comando che fusic tenuta va altre persone. z vapo se leuare lo pasto alli făzuli logua e seque do laquile como volaffero in alto gridaro li fangulli.la lignola monstrando do natezelecalze a vatezeliligname a le petre a le altre cofe che sono oportune al lo fabricare che non se pensaua per iAectanabo Disse iAccianabo T che tra de vui fono li bomini alati che babiano ad volare. Dedeffima tu che fi bomo che cerchi ve contendere con lo re Licuro che e mezo vio: iAcctanabo viste io côfes so effere venzuto, ma vequello che iote adimando respondeme per toa fe. Da grecia bo facto portare iumente che collo anichio de caualli che sono in Babi lonia generono. IRispose Esopo sopra ve questo vomane se respondero, anda mo in cafa Esopo comando alli soi gazzoni che pigliassero lo gatto loquale pi gliato che era molto grande Efopo fe publicamete battere. Li bomini de Egy pto questo vedendo tentaro venzole robare z vedendo che non posseano sene andaro allo conspecto vello re:e vissero allo re como bauea Esopo facto batte re lo gatto. Lo re fe chiamare Elopo, a vouto inante al suo conspecto iAcctana bo li visse. Et che cose son quelle che fai. Esopo non sai che la figura vel gatto adoramo per vio Certo li bomini ve Esppto anno per uno fimulachro amo ne sopra ogne cosa. Rispole Esopo questo gatto la nocte passata offese Licuro re de Babilonia per che le ba amaza o uno gal'o gagliardo generofo z bello lo quale li cantana la nocte tutte le bore. Diffe Mectanabo ad Esopo non me cre deua mai che tu fusse bomo va vire busie. ifon se po fare che vno gatto vada vna nocte in babilonia z in quella medelma tozna. Scopo ad ridere L'fopo in quella manera a potuto andare lo gatto adbabilonia z tornare como li toi in mente allo anichio velli canalli che sono in babilonia qua concipere z generare voicte queste parole iAcctanabo comendo moltola sapientia de Esopo.

113

いいないのではいいいという

Quomodo Esopus in medio voctorum vario temptamine affatus victor abierit.

Be vero sequenti Mectanabo ex vrbe solis euocauit bonunes sapié tes ac philosophicaruz questionum peritos, quos cum ve Esopo fecisset certiores ad cenam inuitant . simulg Esopum . Cum vi leumberenter illis quispiam inquit Esopo: Dace tua vicerim . a Deo buc ego sum missus ve verba tecum faciam. Quidais ad boc ait Esous Deus vt bomines vicant menturi minime querit quare o veum vestrum ve reamini parum fermo vester vos accusat alius autem inquit. Templum quod dam magnum extat. in eo columna vrbes ouodecim suftinens. z glibet vrbs triginta trabibus tecta est. quas trabes viscurzunt femine vue. Esopus ait. p blema boc apud babiloniam pueri ipsi soluere sciunt. iAam templum quidam orbis est terre. Columna vero annus. Arbes onodecim sunt ouodecim men ses. Trabes triginta funt ipsorum mensium vies . Femine vue vies a nor effe vicuntur que sealternatim continuo viscurrentes sequütur. Tunc ifectanabo sus inquit magnatibus tributa regi Licuro me mittere ius est. Unus ex illis ait.etiam aliud problema interrogemus scilicet quid sit illud quod nunquam vidimus negzaudinimus. Tum rer ait Esopo, Dic queso Esope quid illud & quod nung vidimus, negg audiuimus, Esopus ait, vie crastino vobis respon debo. Itaque profectus vomum finagraphum aftu fingit quo nectanabo confi tetur se mutuo babuisse a rege Licuro mille talenta.que nectanabo reddere pro mittit ad terminum quedam qui co tempore prefinitus erat ac finagraphum regi mane apud regiam reddidit. Recitato finagrapho. Rer admiratus ingt proceribus fuis. Audivistis ne aut vidistis mea Licuro pecuniam mutuo ba buisse vnquam. Inquiunt illi nos nec vidimus neque audinimus vnquam. Tunc Mectanabo inquit. beatus es Licure qui tali viro potiris. Atque Efo pum cum tributo remiffit. E sopus babiloniam regressus que in egipto egerat licurum edocuit, at tributu reddidit. Quas ob res licurus vt statua aurea Eso po publice Aatueretur mandauit.



Doi sequente iAcctanabo valla citta vel Solese se venire tutti li Samija tutti quelli che erano periti velle philosophice questo neli quale fe cerci vauso Esopo estere peritissimo v sapientissimo v popo li inuito tutti inficme con Efopo.7 stando ad magiare pno pelli philosophi de i Aactanabo disse ad Esopo, o csopo io sono mandato qua Da vio to va vire certe cofe colla pace tua per viscutere certi vubij insieme cus voi che responde ad osto. Disse Esopo vio vole che li homini svarano ad vire busic, certo no distriche vole dire che lo dio vostro babite in pocha reuerctia z che sia vero lo vostro parere ve acusa. IRispose gllo philosopho segrando vno téplo grande se troua a in esso se la coluna a sonose vodici citta in essa consisté te 7 ogni citta ba ve trenta trabe e copta li trabelle vescorreno vui vone. Eso po le rispose gita polemma li fanciulli ve Babilonia lo sapcano vechiarare el téplo 7 lo fito vello mondo. La coluna e lanno li vodece cita son li vodece mise Li trenta trabesono li treta vi che anno li mese li vui vonne sono lo vi a la no cte, Lequale mo luno mo laltro continuamére viscorreno segrano lano li mise Albora Meccanabo viffealli soi Sanii & Baroni. ello e ve inflicia che io ma de a Lieuro re de Babilonia el tributo. Lano de alli diffe nui voliamo adima dare ad Esopo vnaltra polema zoe che cosa e glla che no vidimo ne adimade

mo mai tando lo Re visse ad Esopo. vime o Esopo che cosa e quella laquale mai vidimo ne andinimo. Disse Esopo vomane io ve respondero a andosene ala casa e ordino vno instrumeto in ve lo quale incetanabo se confessaua este re vehitore ad Licuro Re ve Babilonia milletalenti ve oro. Lequale promet tea inectanabo ve rendere ad vno tempo che era passato. Lo quale instrumeto la matina Esopo lo porto a lo Re a facto legere lo instrumento. Lo re staua molto amirato a visse a li suoi baroni, hauete vdito mai ne veduto che to labia mai pissiato va Licuro Re ve Babilonia venari in prestito vissero coloro nui no bauemo mai veduto ne audito tal cosa, Rispose lo Esopo se quello che vui vicite e la verita la questione ve heri e soluta. Ellhora visse insectanabo o beato te Licuro Re ve babilonia che bai a li tuoi comandi tale homo, a vato lo tributo ad Esopo lo mado ad Licuro Re ve Babilonia ve tutte le cose che bauea facto in Esipto lo se certo a presentoli lo tributo. Iscriaquale cose co mando Licuro Re ve Babilonia che li sosse facta vna statua ve oro i premio ve le sue virtute.

Quo pacto Esopus post sudores multos a Delphijs inique circunuentus capitur.

Aucos post vies Esopus viscendi Breciam cupidus veniam a Licuro erozauit. Mollicens sereuersurum ac religium vite tem bus apud Babiloniam finiturum. Agitur ver Brecie vrbes pro Affeiscens. suamoz voigz locozum in fabulis sapientiam ostendens magnum in sapientia nomen sibi vendicanit. Dostremo Delphos se contu lit.locum religione celeberamum.iAam cratreligionis caput. Ibi cum turbe eum ve audirent sequerentur nibilg, honoris sibi a Delphijs prebitum estet Esopus git viri velybij vos quidem ligno similes estis, quod mari vefertur quod cum procul videatur magno quidem apparet cum vero est prope, parum quid effet cognoscuur. sic ego ab vrbe vestra cum essemlongius. vos omnium prestantissimos esse purabam nune vero prope omnium ineptissimos vos esse cognosco. IDec a buiusinodi Delphij audientes intra se inquiunt bie cum per procesalias magnam a turbis babeat fequelam poigs gentium fuis oblocutio nibus buius nostre vrbis auctoritatem aut tollet aut certo minuet nisi nobis canerimus. Itagz confilium ceperant quo pacto per volum occiderent Esová z cen impium ac facrilegum morti vamnarent, nam propter turbas vala non audebant. Observantes igitur serunn Esopi vum res snas componeretad recession fialem auream ex templo Apolinis ereptam inter facrinolas Afopi clam posucrunt. Esopus igitur ignarusq in eum scrutabantur insidie cum Mbocida abirct. Delphi curfum insequentes ipsum magno cum clamore con prebenderunt, 7 cum Esopus 108aret quamobrem se tenerent vociserantes iquiunt: Weus ipic: Scus sceleste ecgd templi Apolinis spoliasti, 98 cu Eso pus aperte negaret acgravi anio ferret Delphi folutis farcmolis fiale aurea inenerunt.quam passim omnibus ostendentes Esopum vti sacrilegam cum ffrepitu r magno ipetu oucuntad carcerem Esopus adbuc ignarus insidia rum rogat vi se missum faciant at illi orantem artius in carcerem reisciunt. Tunc Elopus cum viam enationis sue non videret atgz cognosceret quid in eum fieri confultum effet fortunam fuam malignam gemebat. Quidam eius notus noie Demas, carcerem ingressus cu Esopu gementem conspicatur, in quit ad illum. Ecquid fic gemis Elope elto forti animo. babe spes bonas . ac teipfym confuleris. Tum Esopus subzemens oum varias fabularum ratio nes pro confolatione sue inserie recitaret medium suspendere sermonem co actus est. Mam ecce velybij qui Esopum publico vecreto vti sacrilegij rerum morti vamnarent ad vnum connenerunt ipfumque carcere educunt vt erupe percipitem varent, qua re cognita Esopus ait Bulpes vue cum gallum cepis sent atq3 occasionem inquam quoq3 causam quererent interimendi illum eri minari ceperunt op clamitando nocturnum silentium bumanamgz quietem interturbaret. Ballus fraudem presentiens curiose id facere se ait ad bomi num vallitatez cum ad opera facienda illos excitatet. Tuz altera vulpis ipius es inquit a supra modicum scelestus qui ouz nec matri parcis negz sozozi im petuola libidine lingula subagitans nature invertis ordinem. Ballus itez le sitima vefensioe adbibita vomini sui questus gratia se idagere virit quonia quide ex buiusmodi coitu ad producendu oua galline redduntur fecundiores. Tum fraudolente vulpes intulerunt. Excusationibus licet babundes nature tamen nottre iura prosequemur. Siegz viro strangulo gallum perimunt. At ego qui noctem cecementis vestre morali clamore iam viu ambigere tempta ram. volo necez a abre interimor a vobis. Mos vero inflas vabitis penas na Babilon & Grecia boc vestruz scelum vleiscentur. Dec velphi audientes no tamen eum vimiserunt, Lumgz repugnantem ad locuz precipitis ourcrunt Esopus ex corum manibus aufugiens in templum Apolinis se cotulit atqr ad aram confedit sed nibil profuit fuga nam velpbi per vim z imaniter inde trabentes ira z impetu vt ipsum preciptarent vulcuabant. At Esopus cum ita ignominiose se duci videret, ait ad illos, Intédite velphi veu bue liez eins edes parue fint inbonorare nolite. sed vereamini. Epollinem ad quem veum nuper confugeram. At illi victis suis no itendentes ad locu peipuij enire tra bebant. Elopus mortem fibi instantem conspiciens ait. Bir quidam mecha nicis instructus post babitis quas viligentissima cotinuabat opa ceteris arti bus. Elgriculture magnopere adbesit sentes spinas tribulos ac que frugibus oberant vietim extripando. Die vum finem vite adelle fibi cognouerat, cupe retgz filios fuos in agrozum cultu peritos fieri cofdem couocans ait. Liglioli

ego quidem e vita vecedo at ne ve bonis meis cotendere queatis. Ecce vobis vincam in qua consita sunt omnia. Illi vero post patris obitum sperantes chesaurum se reverire posse, assumptis ligonibus rastris marris a bidétibus vincam effoderunt funditus. Dumoz spe vana deceptos destitutasue sele ar bitrarentur Estiui tempozis munere tandem restituti ciusmodilabozi congra tulari ceperunt, qui ex insperata fertilitate nó sperata bona produrit. Sic ego o Delphii spinas tribulosoz sterilis animi vestri cruens virtutum ac mozum floribus ortulum posteritati mee complataui.colendum vero virtuosis tradi di Attamen ipfine fructices obtruncacione nefanda concidiffe ligustra quoca impiorum ercussa manibus beu video. Delphij vero spreta Esopi monitiče magis magifoz cumultuaricepirunt. Ad tandem ait Efopus veri pij imma nesaz er quo vobis suadere nequeo buic fabule queso viligenter itendite, agri cola quidam cum in agro consuevisset ac vrbem nunquam vidisset. cuvidus illam videre suos oranit vese ouccrent in vrbem. ille veroligatis ad currum ascllis senem curru imponunt aiuntgz. Dodo agita eos. Mam per sese te ou cent in vrbem. sed oum sence viat in vrbem obortis repentino ventoram tur bine tenebris afelli a via recta excuntes in locum arduum ac precivitem Deue nunt. Sener mortis periculum conspiciens. IDrob iupiter exclamat qua in re qua numina lesi quamobrem sie misere perco. Mam negzab equis qui stati bus a generofis, sed ab asellis vistrabor vilissimis, Sic ego nempe rescurior on non ab bominibus claris illustribusque sed ab improbis vilibusque servis in terimoz, z ego o velphi prophaniac scelesti eligerem potius totă circuire Si cliam ac sylam caribding, sepius transire & a vobis sie per contumeliam in terfici. Perumtamen boc vnym me reficit quod in naturali fabula oftendo. Efor oum a sturione persequeretur ipsus stimulos cuadere eniros magno elatius impetu ac stridoze. Fluciu per vebementi in infulam vefertur bedera circufentamat flurio cundem cuoq; in scopulum inundante procella pelatus letali vinclo frientus mozitur. Quem sie percuntem Esor oum vercivit secu ipse au Dors mibi molesta ad modum non est.cr quo mortis auctores como ri mibi video. Er eo quoga presagamens mea Delphice cladis confeia leuius fert iniquam perfidic luctam quando quidem celeritatem supplicif vestri ma ana anidem gravitate futuram conspicit. Le cum adlocu precipiti venissent. Esopus banc in Delphicos eructauit execrationem. Execto vos vestramos patriam, ac vos vealgomnes obteftor vt me iniufte percuntem craudiant ac vigna ve vobis supplicia sumant. Elerum illi ob audientes ipsum ex rupe ardua precipitem vederunt a sic misere Esopus vitam finiuic.



Alliad pochi vi vesideroso Esopo ve vedere Grecia circo licen tia ad Licuro IRe ve Babilonia a promescli tornare a lo resto ve la sua vita finire in Babilonia, Martito voncha andando per la grecia i molti lochi con fabule a altri precepti mostro la sua sapien tia. Et vendicole el grandissimo nome de sapictia. Dopo sene ando a li paisi ve li Delphij loco a religione in ogni cosa celeberzima a capo ve tutta la reli gione de grecia, tutta la turba del paese lo seguitava p intendere la sua sapien tia, Li Delphij nullo bonoze faccano a lo Esopo ne monstrarone alchuno si gno ve carita visse lo Esopo. O genli bomini velphijoui site simili a lo signo che se porta per mare che le lontano pare essere grande quando e vicino se co gnosce esfere picholo assai lontano da la vostra cita to me estimana secodo la fama vostra esferuoli piu prestantissimi ve tutta la provincia, adesso che sono tra voi me pare a cost ve tengo esferuo li piu vile a de mala natura de tutti li altri.audendo queste parole a altre velo Esopo li velphij visseno tra lozo.que sto Esopo per tuttele altre cita ba gran seguito ve la sua voctrina z con le sue parole se vendica gran credito e questo fara machare la auctorita z vignita ve afta cita o la fara venire a nicce. Se nui no ze provedemo a pigharo configlio como potessero amazare per fraude lo Esopo. Et sacrilego z impio vamnar lo ad morte z per lo rumoze pello populo non posseano in publico fare queste

cose, teneano de guardia lo serno dello Esopo fino ad canto che hauessero po strin ordine le loro male fantasia a proposite. Allo partire voncha vello Eso po li Delphijpigharno vno vaso de ozo dallo templo de apollo z intro le sal me bo carriagi vello Esopo nascosamente lo nascosero Esopo ignozante ve questi tradimenti. 7 no sapendo li tradimenti che crano apparechiati. Lomo se cra partito per certo spacio lontano li oclipbij con grando curso e tumulto sequitante lo Esopo con gran furia pigilorolo Et Esopo adimandando per che rasone li faciano tanta violentia z baucanlo cossi in la strata pigliato Eridando li velphijeon gran clamore. D'impio o sceleste ribaldo z con che animo ai spoliato lo templo ve appollo. Dio mene guarda. respose Esopo violo auerta che tal manchamento io mai facesse ne bauesse pensaro ne pen sasse mai z stauane curbacissimo. Li velphij asolsero li fardelli ollo Esopo e trouarno lo vaso de ozo lo quale mostraro denante ad tutte li circonstanti z co mo facrilego lo pigliarno z poztarolo i presone. Esopo ignaro ve tanto tradi mento supplica li Dephij che lo liberano, r coliozo più crudamente lo conttre seno allo carcere. Esopo como sauio guardando che non ze cra via nulla alla sua liberatione ne modo ne esso gielo cognoscea ve gllo che sosse vtile ad esso La sua mala ventura se piangea vno noto de Esopo chiamato Demes. T ad esso amico intro la carcere vedendo cosi piangere lo Esopo Et perche stai costi tristo Esopo a gemente singhe de bono animo a forte babie bone speran 3e 7 consolate te medesmo. Esopo poucreto piangendo 7 gemendo se tristaua ecco li velphij che con vecreto Esopo como sacrilego baue uno vamnato, con uenero in vno a andaro alla carcere voue era lo Efopo esso cazaro foze vella carcere per deroparlo va vna montagna laquale cosa conosciuta lo Esopo vissead collozo la fabula vel topo rana z nibio quale qua non ze extende per che alle fabule sera manifesta. Quale allo proposito suo reducedo vicca ecco che sono morto va vui Delphi a vel certo per la morte mia bauerite la pena che Babilonia & Brecia vendicaranno questo peccato che fate contra oc me vonandome la morte Ddendo queste parole li Delphij non lo lassaro staua no attenti 7 repugnante alle so parole.7 conduto Esopo in loco voue se pouea buttare non so como se sugio velle mano ve collozo che lo poztanano alla morte, t intro octro lo téplo o appolline t fugiofe a lo altare maiore ollo templo. Da no le giono niente per che li velphi lo pigliarno con grada violen tia aper forzalo cazaro valla a con ira a impeto lo pigliarno a portarno vone lo voucano buttare. Et vedendo se Esopo con ignominiosamente portare vis se ad collozo. Intendite o Delphi questo vio anchoza che babia questa picola casa no lo voltate inbonozare ma babiatece reucrentia ad appollo allo quale

io sono andato fugendo per mio refugio como mio protectore z colloro per niente itendeano alli soi victi ma attendeano ad caminare allo loco vello vir rupo a precipitio de Esopo a videndose la morte inante li ochilo Esopo vis se una sequete fabula ad colloro che li volcano ponare la morte vicendo. Ello cra vno bomo che bauea figlioli z era mechanico sufficientissimo z baueua multe arte egregie a tutte quelle lasso vonosse alla agricultura fodendo la terra stirpando le piante saluagie mundado le sepe 7 facedo tutte quelle cose 3 bona agricultura venendo a la morte chiamato li figlioli per che bauca vest derio colloro effendo agricultur e ville Ecco figlioliacio non babiate ad con tendere po la morte mia ve lasso la vigna done sta quanto io tengo a morto li figlioli credendo trouare el thesoro alla possessione se vonaro ad cauarla fino allabillo z ingannate ve lozo vesiderio piacendoli la agricultura trouano vti lita vella vigna vouc non speranano fare fraudati, cost o Delphi to le spine z tribulli vellanimo vostro volendo leuare animo ad la fama mia po vella moz te piantato vno orio defiore z de virtu z donatelo alli virtuosi z bomuni che aniano la sapientia e le spine e li truschi lassati alli tristi. Li Delphi vespreza do le parole de lo Esopo piu incomingano ad fare tumulto per darli la moz te. Et ad lultimo lo Esopo viste alli Delphi queste parole. D homini impij z crudelissimi io non batto ad persuadere la mia liberatione io ve prego che at tendate alla mia fabula quale ve voglio al presente contare 7 attendatece con viligentia. Elleranno vui vulpequale bauendo preso vno gallo z volendolo amazare con qualche collozata ragione incommenzano ad criminarlo. vicen doli vna vele vulpe. In gallo con lo tuo canto nocturno turbe la quiete z pa ce de le gente che dormeno de nocte Sentedo el gallo che le vulpe li opponeão tal ribaldaria respose io fazo questo con gran maturita z viligentia a la vulita ve li bomini, per che le refueglio ad laborare le opere con lequale guadagnano la vita. Laltra fequito vicendo ribaldo tu fi tanto scelesto che non perdoni co la tualibidine a la tua matre na a le toi sozelle ma con quelle vse come fosseno stranie. El gallo con legitima vefensione respose farlo ad vilita velo suo pa trone per hauere ve le oue affai per che le galine co lo suo acto veuentano affai fertile & fecunde ale oue: le vefensione ve lo gallo per niente volsero inten dere le vulpe.ma quello amazato lo veuorano. E cuffi vui velphi me amazate senza insticia visse el Esopo che con gran mozalita volceza ve aio represe v no bauite voluto itenderme. Anchoza ve voglio vire vna altra fabula. Ano agricola stando a lo casale a mai venedo a la cita prego li soi che se lo portasse no per che era cupido de vederla quello ligato lo carro a lafinelli posseno lo ve chiarclo sopra lo carzo bene aconzo z coperto per vonarli piacere z visserole mo falle andare per che lozo fazano la via ve la cita z porteranote fenza picu lo a in velo tépo che lo vechiarello caminaua in via ve la citta se mosse vna tépesta de venti e de obscurita che li poueri afinelli essero foze della strata che

andana alla cita. 7 condusero el vechio afflito in loco pericoloso 7 alto va vero pare venendo lo periculo vella morte el vechiarello comingo ad erclamare D Aupiter in the cola io o offeso la tua viuinita the me more con iniseramente per che io nó meho facto portare valli canalli pitati forti gagliardi z genero si ma son portato senza guida va villi z vicholi asinelli. Cosi io misero visse E sopo sono discruciato be non da bomini illustri a generosi. Da da bomini viliffim ribaldia schiami sono morto, a venendo allo loco pone lo volcano pe ropare differ io o delphi profani a scelerati elegeria de circuire tutta la Sici lia 7 Silla Caribde pessarelle multe 7 multe volteche essere amazato va vui per inuidia a contumelia. Da vua fola cofa me fatiffa in questo proposito va recuarue una fabula. Lo esoce pisce grossissimo babuatore in figurarie grade vella magna effendo perfegirato vallo stozione per volere sebifare li continui travagli z stimuli vello sozione per fugire va vna tepesta grande so correcto lo esoce allo perseguito vallo sozione ve trouarse sopra una insula in secho senza aqua el storione persequitore vello esoccorrendo apresso in della mede fima infulo andando in secho se mozilo esoce vedendo mozto lo sozione ini mico suo che lo banca reducto alla morte tra se custi visse. Anchora chi la mor te me sia vicina io non me ne sazo nulla stima per chebo visto mozto prima quello che e stato causa vella mia morte, Cost voncha visse Esovo ad me la morteza non me e grane considerado che io conosco che per tanta iniusticia che bauite vsata contra d'ine ne bauerite tale castigatione che fin che be lo mū do sene parlara. essendo conduto alla morte lo Esopo r allo loco voue lo vo leano virrupare. 7 non effendoze nulla via vella sua falute costi viste. io atte sto vui ella patria vostra a li vei a le vee tutte quante ipro che me mozo cost in iustamente exaudanoir de vui vigne supplicij debiano pigliare.

# De interitu Esopi clarissimi fabulatoris

Detwo Esopo pestis a sames ac vehemens mentis suror Delphi cos coprehendit. Quia quidem super re consultu Appollimem ora culum habucrunt ve manes Esopi placerent. Isitur conscientia compuncti quod Esopum iniuste occiderant, templum sibi costru rerunt a in cius memoriam colonam constituerut. Preterea principes Grecie ac provincie presides andita morte Esopi Delphos prosecti habita vili sensus inquistione visnis supplicijs vlti sunt cos qui mortis Esopi sucto res sucrunt.



A colozo non intendendo le parole ve lo Esopo Esto va vna ru pe butturo arduo  $\tau$  cruda  $\tau$  cosi miseramente Esopo sini la sua vi ta. Edozio Esopo la pestilentia  $\tau$  la fama  $\tau$  vno suroze ve mente  $\tau$  ve sebre coprebese li Delphi ve la quale pestilentia lozo seno sacrificio ad Apollo aspectando la resposta che venesseno le osse si spiriti ve Esopo placare per la ossesa che le baueano facta lozo essendo compuncti vella pena ne patiano.  $\tau$  la conscientia remozdendoli che baueano occiso Esopo contra ve insticia li ediscarno vno templo  $\tau$  i memozia sua ze construsseno vna coluna  $\tau$  piu li principi ve grecia  $\tau$  li presideti vella provincia audita la mozte ve Esopo andano contra velli Delphi babuta prima per lozo viligente inquistione ve la mozte che li baucano vonata contra rasone li castigo molto bene in mo do che li Delphi remaseno per la mozte ve Esopo bene castigati  $\tau$  maximame te colozo che sono principio mezo  $\tau$  sine ad vonarli la mozte.

Clariffimi fabulatoris Esopi vita feliciter Explicit.

Impressium Wediolani per Eldericum seinzenzeler. Anno salutis vomini Weccelpppvij vie, ppiij. Decembris.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.2.45



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Pal. E.6.2.45

Accii zuchi summa capanee veronesis viri eruditissi mi in Aesopi Fabulas interptatio p rhythmos in libel lum zucharmum inscriptu contexta soeliciter incipit.

## Probemio.

L me convien vestir ve laltrui fronde.

Perche lingegno mio tropo e legiero

A seguir lorme per si von sentiero.

Lal miorimar faccia persecta sponde.

Eccote Esopo che qui me risponde

Con chiaro voto ranimo sinciero

Jo vono a te mie favole ioconde

Albor gli spiriti mei tutti suor mossi

Per la allegreza qual gli se vi prima

Lutti occupati e vignorantia grossi

Cominciar voglio vungz va la cima

Erinvestir vi lui gli nudi vossi

Lanto che tutto redurolo in rima

Colvi che regie su nelalto regn

Sua gratia presti al mio vebil o gegno.

Adem. Biammo mi possa il mio voctor indrio Bulgarizando mí visse figliolo Doi che entrar ne gratio so bruolo E vi me rinuestir il tuo vesio, Sa chel tuo imaginar sempresia vio E vi superbia non falir in suolo Amato ne serai per tutto il stuolo E primermente bauerai gratia pa vio. Alchuno ve chel fructo gusta attento Ealchuno per vilecto il fiozegusta Da vinullo vilozo il gusto sento Merche meglio fi senta la loz usta Ploglio che sopra me faci commento Si chel si veggia la sententia iusta Combiato presi r el mi benedisse Il suo comento poi per me si scrisse



L innet t pht conatur pagina plens
Dulcius arzidet seria picta iocis.
Doztul iste parit fructu cu floze fanoze
Flos t fruct? emut, bic nitet, ille sapit
Si fruct? pl? flos placz fructu lege. si flos
Yolus fructu flozez, si vuo carpe vuo
Re mibi tozpentez sopiret inertia sensuz
In quo puigilet mes mea monit op?

At mestis precium de villi surgat agello Merbula sicca deus complue rore tuo. Merborum leuitas morum sert pondus bonustum, Et nucleum celat arrida testa bonum,

Soneto materiale.

Pla sala vepinta a vagba bustozia

Dice il maestrospiu rende leticia

E piu se attende a seguir sua memozia.

Cosi questo giardin ti presta glozia

De vagbi siori e ve fruti viuitia

E be vn per sapozee lattro per mundicia

Li mostra relucente sua victoria

Dunque racogli quel che piu te agrada

O voi ladorno sioro il volce fructo

Lu sei vi liberta su ritta strada.

E se te piaceno ambi cogli il tutto

E vio vi sua fanctissima rugiada

Bagni il pichol parlar mio tanto asciuto

Adaroli breni portan gran consiglio.

E sicca scorza asconde bon nosiglio.

Soneto mozale,

Soneto mozale,

Soi mostrando il gratioso amoze

Il benigno voctoz mio qui presente

Con persecta amicitia vi sua mente

Te vinota sugire ogni voloze

Te dinota fugire ogni volore

Come vice isidoro voctore.

IDer nulla forza amicitia se pente

Merace essendo ne mai se dismente

IDerche tra le virtu se chiama il siore,

Ecco la sala pinta ccco la gloria

Ecco il sior ecco il fructo suane,

Che nasce suori vel sor tanto sino.
Cogliete il fruto che persecta chiane.
Il sor lassate starcal fanciulino
Che legiendo gli tuolle mente prane.
Ben che lun con laltro siano boni.
Derche la allegoria meglio gli exponi.

Degallo riaspide. Sabi

Zabula.ij.



Im rigido fodit oze fimum vum quertat escă, Imam stupet inuenta iaspide gallus ait.

Thes viltpzeciosaleco naturz vecozis.

Imac in sozde manes nil mibi mestis babes.

Si tibi nunc estet qui vebuit este repertoz

Quem limos sepelit vineret arte nitoz.

The etibiconuenio nec tumibi nec tibi pzosum.

The mibi tu pzodes plus amo chara minus.

Tu sallo stolidum tu iaspide pulchza sopbie

Dona notes stolido nil sapitista seses.

#### Soncto materiale,

Te il maestro chel gallo raspando Dentro al letame per trouar vel grano Amaranegliosse che gli vene a mano Ena preciofa pietra z el parlando Diffe o preciofa cofa inquanto bando Seiposta e cosa in loco si villano Sel te bauesse yno artifice soprano Traria vi te sua vita lieto stando. Mer me non fai, z io vi te non curo Amarei piu vi te cosa men richa. Che vela fame mi feste securo. Ecoli sempre lo ignorante vica Contrario di fortuna done il curo. De laspra pouerta che ognibor limvicha. Si come il gallo spreza tal semenza. Con vispreza il mato la scienza

#### Soneto mozale.

Oftroui el gallo qui raspar letame Æ questo elbomo che in mortal peccato De Che quando val bon buom fi configliate Dice che gli bama piu cercar tal trame Live ve peccati il volozofo strame Ecoli contra vio sta sfigurato Hi volozoso tristo e sciagurato The non gli valera poi vir bo fame Disprezza poi la pietra preciosa, Questa e scientia z ama il tristo pasto Dela gola crudele e volozosa. Cofilbomo maligno quando al tasto Si va con mente vile rociofa. Come la bestia po portar il basto. gipa fa che al gallo tu non affimiglie. Il bon configlio vo che sempre piglie,

Deluporagno.

Sabula,iij.



St lupus:eft agnus:fitit bic:fitit ille fluentem Limite non vno querit vtergz siti: In summo bibitamne lupus: bibit agnus in imo: Dunc tumor impugnant verba mouente lupo. Rupisti potumqz mibi:rinogz vecozem: Agnus virung negat se ratione tuens. Pace tibi nec riuo nocui:nam prona supinum Mescit iter:nec adbuc vnda nitoze caret: Sic iterum tonat oze lupus mibi vamna minaris, Mon minor agnus aircui lupus:immo facis Sectt idem pater ante tuus fer mensibus actis, Lum bene patrices crimme patris obi: Agnus ad bec tanto non viri tempore:predo Sit tonat: an loqueris furcifer: bunc veuozat Sic nocet innocuo nocuus causamaz nocendi Inuenit bi regnant qualibet prbe lupi,

#### Sonetto materiale.

Artisse il lupo val prato e lagnello Der trouar laqua: e non per vn fentiero, E ciaschun per gran sete era legiero: Corfe a la ripa ve vn bel fiumicello, Disopra il lupo benea va quello E vissea lui con maluasio vensiero Tu me inturbidilaqua:e per lo vero Me potresti portare grave flagello, Lagnello con il vero se iscusaua. Mero non e chel fiume sia turbato An me minaci il lupo anchor cridaus Cosi mi fe tuo padreo falso nato Mon fa sei meste cost el veuorana Eulpando lui ve kniusto peccato. De offender il iusto il falso troualarce. E regnan questi lupi in ogni parte.

#### Sonetto morale.

Dr vedi il lupo che senza cagione Lagnello viuozo con falso frodo. Losi troua il vemonio larte el modo. De tuorne lalme con tentatione. Cosi nel mondo le false persone Al susto offender sempre trouan modo. Me fi ricordan ve lo affisso chiodo The vel nostro fignor la passione. Dice fan Daniel eu condennafti Sangue innocente bor torna al tuo indicto Al infto e confirmato pel pfalmifta. Dezo ve presho voltate la vista El fonte sancto voue ve la uasti Si che tornate al summo beneficio.

## Demurerrana. Sabula,iiij.



Eris iter rumpente lacu venit obuia muri Mana loquarit openipaciainocere cupit, Dmne genus peftis supat mens vissona verbis. Cum sentes animi florida lingua polit. Rana fibi filo murem confederatiaudet Mectere fune pedem:rumpere fraudefidem; Des coit ergo pedi: sed meus a mente recedit: Ecce natancitrabitur ille: fed illa trabit. Mengitur.vt fecum murem vemergat.amico iAaufragium faciens naufragat ipfa fides. Rana ftudet mergi: sed mus emergie z obstae Maufragio.vircs suggerit iple timoz Wilnus adeft,miserumg trucirapit vugue vuellum. Mic iacet, ambo iacent. viscera rupta fluunt. Sic pereant qui se prodesse fatentur a obsunt Discat in auctorem pena redire suum.

#### Soneto materiale.

L toppo non potendo far sua via iper lo obstacol de laco che li giace Melenneli contra la rana loquace Mostrando ver vilui la faccia pia E proferisse con lingua polia Di condurlo oltra za quel molto piace E quella falsa nel mal far sagace Unfillo al pie vi quel forte ponia La rana falla quando fu nel meggio! TRuppe sua fede per condurlo a morte Onde conviene nevenisse a peggio. Il toppo aitar se vol con volte store Ma val nibio fur presi vondio greggio Che fostegnero insieme amara sorte Losi perisca chi falsa il servire E possa ad ingannar pena soffrire

#### Soneto morale.

Dlui che mai non vorme per fare male E per condurci a lo infernal bostello La lhomo vestiale falso e fello Per condennar collui che piu liale Quando ambi oui nel peccato mortale Son capulati vi suo capistrello Lo ingannato se chiama mischinello Altar se vol ma a lui nulla gli vale Dero fa che non credi a lbuom catino Che fattorana toppo non ti facci Lbe lun per laltro affai mal se nutrica San bieronymo vice che piu abbraccia. Ma cosa gli mancha vonde e prino Che ver vn bom non glie chel ver gli vica. Proua lamico nouo e poi tifida Seglie lial tien quello per tua guida

## Decanezoue. Sabula.v.



A causam canis vrzet ouem: sedet arbiter audit
Reddat ouis panem vult canis: illa nezat
Poro cane stat milnus: stat vultur: stat lupus: instant
Ipanem quem pepizit redder creeddat ouis
Reddere non vebet: nec reddere: iure tenetur
Et tamen vt reddat arbiter instat oui.
Erzo sium licet obset byems preuendit amictum
Et boream patitur vellere nuda suo.
Sepe sidem falso mendicat inertia teste
Sepe volet pietas criminis arte capi.

## Soneto materialc.



E che sli renda il suo prestato pane
Quella negando le vimande vane
Il nibio lo voltore el supo apparse
Et in sauor vel can terrificarse
Come lagnel promisse la vimande
De ragion non gli vierender a quello
Il podesta vol pur che ella il contenti
Onde convien che venda il proprio vello.
Cossi convien che sostegna tormenti.
E ve lo inverno il gelido stagello
E sivor ve ogni pieta gli fredi venti:
Cosi per lhuom falsario se perisse
E vuolse la pieta che cio sossirisse.

#### Soncto morale.

Er le tentation de la inimico Se mouelbuomo contra la ragione Talboz mouendo false questione E il falso proua per alcun amico Cofi appreza la fede men oun fico. Dur che possa spogliar laltrui magione E mendicando fa gir le persone Bramo fa se gliriman vn spico. Monester nibiolupo ne auoltore Mon effer cane a vimandare lo iniufto Mon effer nel mal far obeditore Ben che pietade se voglia vel iufto, ADerche vn pocheto tardi il creatoze Subito cala il suo potente fusto Se mai per cafo fusti a var sententis mira che testimonio e a tua presentia



Sabula, vi.



Am canis oze gerit carnem caro pozzigit vmbzam Ambza coheret aquis. has canis vrget aquas Spe carnis plus carne cupit plus fenoze fignum Soenozis: os aperit: fic caro spesog perit. Aon isitur vebent pzo vanis certa relinqui. Aon sua si quis habet: mor caret ipse suis.

Soneto materiale.

Halfando il cane sopia per vn ponte

Alfando ben vi lei sua voglia farne.

Binardo ne laqua ve lo chiaro sonte

E vide lombra con troppo pin gionte

Libe gin ne laqua gli parca mostrarne

E quel sperando bauer piu va mangiarne.

Lasso quella che banea vi propria sponte.

Onde cadde ne laqua giu nel sondo.

Alfo vieto se gitto per bauer quella.

Laquale effer parea vi magior pondo.

Eperfe la speranza vana e sella E la porpria rimase nel prosondo. Losi falsa speranza ne martella. Mon lassar mai lo certo per lo inecrto Se non che vel tuo proprio sie viserto. Soneto morale.

Cote il can poztar la carne in bocha. E giu ne la qua lassarla cadere. Speran do vn molto magioz pezzo banere

Moi vietro se gieto ma nulla tocha. Cosi interviene a noi quando se imbrocha. Bli animi in questo mondo con piacere.

Distosliendose val viuin volcre E al pezzo ve peccati poi se linuocha

Dor creditu ve hauer parte vel mondo Et possedere la viuina substantia Tenendo quel che teritiene in 3anze

Tu vonque lassa la mondana vsantia Et ritornati al primo iusto pondo Che non trabochile iuste bilanze. Beleone capra oue r iuuenca.

Sabula.v.



Tratione part fortune munera sumant.
Sumunt sedus oms.capra.invenca leo.
Leruus adest.ceruum rapiunt.leo sic ait beres
Morime partis ero.nam unbi primus bonor.
Et mibi vesendit partem vis prima secundam.
Et mibi vat maior tertia iura labor.
Et pars quarta meum.nis sit mea rumpet amorem.
Mublica solus babet. sortier ima premit.
Re sortem societ fragilis vult pasina presens.
Mam fragilisidus nesciet esse potens.

## Soncto morale

Er seguir equalmente la fortuna. Lompagma fece la manza el leone La pecora e la capra a tal stagione Chel se partissa la caccia comuna. Min gran ceruo se mosse, onde ciascuna Di queste siere ala promissione. Secondo lesser velelor persone Bili corsen victro e vengli morte bruna 30 sero berede de la prima parte Diffe il leone per lo proprio bonore E la seconda me viffenda marte. Concedamila tertia il gran labore La quarta voglio se non chel si parte Il nostro amore e costi fu fignoze IDero questa scriptura non consente Lbe se accompagni il tristo col potente,

## Soneto morale.

On e fermezza in la gran signozia
iste in bomo richo vi possanza grande
iste per sua voglia in grande gloria scandi
ID er che semper ti serven vi bossa.
E semper vice comio vico sia
IDoz con minazze hoz con parole blande

Beato quello che cottal ghirlande
Schiffa ve firli vitto cofi fia.

Bunque schiffate le mondane zoglie.
Chel mondo ve promette e non ve attende
IDiu che fece il leone a gli compagni.
Chi serue a vio non bisogna fi lagna
Questo e collui che soe promesse rende
IDero ciaschun col cor saccia sue voglie.

De femina nubence furi. Sabula, viij.



Emina vum nubit furi vicinia gaudet.

Lir bonus 7 prudens talia verba monet.

Sol pepigit sponsaz.iouis aures terra querelis

Perculit, 7 causam cur soret egra vedit.

Sole necor sole, quid erit si creuerit alter

Quid patiar, quid aget tanta caloris byems,

Idic probibet sermo letum prebere sauorem

Qui male secerunt vel mala sacta parant,

#### Soneto materiale.

AHridossela vonna con vn ladro Allegrosse la gente come suole Malan saputo bomo visse tal parole, To sole estendo giouene e ligiadro Bolfe toz moglie nel fuo proprio quadro Onde la terra molto se ne puole Elamentossia Jupiter vil sole IDoz vedi fignor mio che me vilguadro, Der on sol sole son vistruta e morta IDez ounque che faro se vn altro nasse, A tal pena soffrir son male accorta. Con convien che lanimo se abasse Di vare al catino bomo lieta scorta Che male ariua chi al catiuo passe. Chi non foccorre a chi ragion fi presta Quel che ba mal fatto vi mal far non refta.

## Soneto morale.

IDomo carino vi mal far non cesta Come fa londa al mar vice Faia E mai la mente non ba pace pia Drofpera fi.ma vel mal far e oppreffa. Colui che sempre perseuera in essa Ma visprezando la viuina via Mer noi connien che visprezato sia Bgni fostegno gratia a lui vimessa Moglie non se conuien var a costui Dil qual la mala vita se vinota. Me anche allegreza farne chi tra nut. Dor ciaschadun lector qui faci notta Che quel che vso a rapinar laltru Mon fo sel possi far mente vinota Si come il nostro bon voctor infegna Lassate tal persona come vegna,





Et esser liberato per la gruda

Et quella ogni faticha bauer per duta

Et oltra cio cridargli il lupo adosso

Come se com ragione sosse mosso

Et come quella gli sosse tenuda

Idor quini vostra sede vi saluda

Che val seruire mai non sia rimosso

Se a libomo rio el bon seruir non grada

Lassal portar lanimo suo proteruo

Acio che faci a te vio larga intrada.

Dice san Daulo io me seci seruo

Libero essendo per trouar la strada

La voue piu guadagno me riferuo Se tu perdi el feruir velbomo rio: Troppo e mazoze la gratia vi vio De cane valia cane. Fabula.r.



E partu querulam verbozum nectare plenam
IDzo cane mota canis suscipit ede canem
IDec abit illa manet bec cursitat illa quiescit.

Houc tamen a partu rumpitur illa quies.
Illa redit reddigz sibi sua iura precatur
Obsecrat bec baurem non minus aure vonum
IDlus prece posse minas putat bec plus bella vuobus.
IDec sit posse minas plus prece bella minis
Cum volor banc armet plus matrem filius armat
Credit sola gregi iustagz causa perit
Ison satus est tutum mellitis credere verbis
Ex boc melle solet pestis amara sequi

#### Soneto materiale.

Tha cagna laqual era ve parte

Lum suo losenghe vnaltra cagna priegba

E con parole volce la repriegba

Che val suo proprio tetto se viparte

La pregna stette e lastra via se parte

Losi val priegbo fatta stolta e ciegba

E mendicando sua vita vispiegba

Tanto che parturi quelastra parte.

Vinanda il tetto suo la bona cagna

Lastra lorechie chiude e si la scaccia

E si vi minaciarla non sparagna.

E per li sigli suoi conuien che taccia

Terche la madre sta piu ferma e stagna

E quella se nando come vna paccia.

Mon e fermeza in le volce parole

Che male e vanno va esser seguir sole.

## Soneto mozale,

Ediche per losinghe sta vi tuoze a bona cagna scacciata vel tetto altra gli latra col siglio a vispetto E partir gli conuien con bruto bonoze. Pero conuien che lo humano coze Se guardi per lusenghe hauer visetto

bij

E non lassare il suo continuo letto
De penitentia per alchun suroze.
Cosi gia mai non ti lassar scacciare.
Da lo nimico suozo i bona fede
Con sue lusinghe si come suol fare.
Sta pur constante a quel che sirmo sede
Che chi se lassa al nemico veellare
A casa non ritozna quando crede
A lusenghier non var tropo sede
Solo a Jesu se voi trouar mercede.

De viro z colubro.

Sabula, ri.



Im nive canct bumus:glacies oum fopit aquarum Curfus in colubrum turbida feuit byems. Houne videt, bune reficit bominis ocmentia ventum

Temperat buic tecto.temperat igne gelu. Wer redit imber abit.estas c um sole calescit.

Sic importunus fit magis atez magis.
Ore ferit virus coluber sic toxicat edem.

Despes air colubio non rediturus abi.

Mon exit coluber nec vult extre sed beret:
Amplectensq3 virum sibila vira mouet,
Reddere gaudet bomo nequă pro melle venenum,
Dro fructu penam pro pietate volum
Sonetto materiale,

A neue sbianchegiando per la terra Con vn gran fredo congielando lacque En gelido ferpente molto piacque A vn pouero bomo che nel suo grembo el serza Ad vn gran foco scoldandol non erza E come su scaldato vi quel nacque Mn perfide veneno vnde vispiacque Al pouerel veder guaftar fua ferza. Onde el gli visse va senza ritorno. E quel serpente non vol quel viscaccia mouendo crudel fibili vintorno. E vitto ver vi lui viizi sua facia Bolendo va aquel pessimo giorno Blenen voltando lo ftrengie z abbracia Sempre il mal bomo rende mal per bene: Der pieta inganno e per lo frutto pene, Soneto morale.

El vedilbuom portare lo serpente La neue per la terza sbianchezando Dercheagiazato quel staua tremando A cafa sel porto subitamente. Dor vedilo gietar venen volente La cafa velbon homo tofichando Me partire se vol per suo comando Cofi te fa el nemico veramente Tu vedi il mondo biadcho chiaro e bello Tu vedi el serpente cioe il mortal peccato Etu nel cor lo porti a fagli bostello. Quando va lui tu voi fir liberato Quello ceabraccia trifto meschindlo iAe lieuemente te vien descacciato Dero non nurricamo gli peccati: Accio che fiam va quelli liberati.

biij



Ma simulando e non porta chiarezza

Benanti al gentil homo con sua loquelle,

Al matto non se fa tentare il poeta

Me alui trepando con voglia lieta,

Soncto morale,

Momo chia troppo zanze e troppo beffe E se vilecta ve ocellare altrui Se stesso non cognosce: ne costui Se auede tutto cio non monta vn esse

Thomo viscreto che non vol calesse

E che vozebbe viuer ben fra nus

Thiu non potendo minaccia collus

Che se piu zanza vi menar le cesse.

Parola rincrescieuole fa inturia

Dice vyoniso qui nel chiaro testo

Corrumpendo costumi mal auguria,

Thero questo te vico e te protesto

Che tu ti guardi vi mouer a suria

Colui che tutto regge a fermo sesto

Diocha quanto te piace con gli fanti:
Dice el prouerbio: e lassa star gli fancti.
De mure rustico z vrbano.

Kabula.riii.





## Soncto materiale.

In chiaro volto il toppo va la villa Inuito seco il citadino ratto Apichol mensa ma non men ve satto Da nobel fronte loz cibo sintilla. El citadino al rustico se bumilla

E visse fratel mio questo altro tratto Convien che venghi meco, voue bo fatto La vita mia che anchoz eassai tranquilla Menollo nel cellaio vone carne Prese amangare in tanto il cancuaro Bionse vi che ciaschun prese a scamparne. Il rustico parlo con gusto amaro iAanti vo ve le faue rosegare Che star in cotal pena fratel caro. La pouertade e richa se vien lieta Due temanga albergha non ce meta. Sonetto mozale. Onstrati anchora il sorgietto villano Farfi cortele e mandar vn suo messo con nobel fronte e con bel vir spresto Der condurze ala villa il toppo vrbano. Da gli suoi cibi e va lo suo viso bumano Al citadino ratto seco adesso Al rustico meno voue vicesso Fu per la tema vil sconder sottano. Losi lo insto invita el peccatore Con esto lui e monstrali la fede Mer trarlo fuozi vi moztal erzoze. Mossalo iniusto a cui il nemico lede Anuita il iusto e mostrali terzoze Ondel ne scampa e mai piu con lui fede. epeglio e ghodere el pocho sio ben scerno Dbe le richeze aspetando lo inferno.

Am vulpes aquilam pro rapta prole perungit evelle precum: predam reddere nescit auis I vielle precum: predam reddere nescit auis I vielle precum: predam reddere nescit auis I vielle gredam enter parens.

Entereum zonat stipulis arte parens.

Entereum zonat stipulis arte parens.

In stipulam vocco virigit ore facem.

In pullos aquile coniurat copia sumi I vielle aquile coniurat copia sumi I vielle aquile maior obesse minori Cum bene maiori possit obesse minori —

Sabula, riiij.

De vulpe 7 aquila.

### Soneto materiale.

Aquila per var cibo a foi figlioli Morto nel nido ifigli ve la volpe. Quella stridendo perche se vispolpe Horegando lei con angosciosi vuoli, Aquila che pietofa effer tu suoli Deb rendia me quelle mie proprie polpe: Che su larbor me tienisenza colpe Pregoteche a mei priegbi tu ti amoli. Zaquila niega la insta vimanda Onde la volpe larbozo circonda. Deligna e frasce tutto nel girlanda: Poi chacio fuocho in ciaschaduna sponda E tanto fumo a gli aquiloti manda Che scuose i figli vonde fu ioconda. Con el magior non offenda al minore. Merche el minos offender puo al magiose.

#### Soneto morale:



Aquila tolle ala volpe loz figli E portolegli suso nel suo nido La volpe vdendo ve figlioli el strido Conuien che aricatagli sa sutigli Larbor circonda de vimene e stigli E fuocho gli cacio senza vistido Laquila per schifar vi figli il crido Bli suoili rese con gli proprijartigli. Eccoti vio che per veliberarne Mando il suo figlio:a laquila superba Lioe quel nemico che voleua visfarne. Eccoti il sumo: ecco la pena acerba Che sostenne lo inferno a relararne Aon sperando giamai gustar calberba, Lbusto porto per gli nostri peccati Morte crudel per cui siam liberati,

# De aquila & teftudine. Sabula.rv.

Es aquile predo testudinis aera scindit
Idanc sua concha tegiz cornua longa latent,
Idoc monitu cornir aquilam premunit ineptū
Sers onus ac siet ville crede mibi.
Quod geris in concha cibus est tibi surripit illum
Loncha cibum concham franze cibus que cadet
It concham lanies pro viribus vtere sensu.
Idanc si celsa cadet sarea franget bumus.
Decipientis bomo subuersus turbine lingue
Lorruit t sortes ista procella rapit
Ingenium vires superat: prudentia summa est
Credere prudenti: lingua ministra necis,

## Soneto materiale,



Spargier quel cibo: che va te si appara Qual nutriente a far lucida pima Sella cadeste ve summa altitudine Rumperiasi la concha: che la ferza Si che mangiar potristi la testudine Laquila il fece; onde sopra la terza Sparse tuta quella volcitudine Qual subito per sela grola serza. La lingua astuta z salsa molto ossende: Quel sorte per ingegno liga e prende. Soneto morale.



Ituben guardi chi laquila prese Ina gran bissa squara in vn bel prato Da si coperta tiensi vognisato Ebe val becho aquisin si se vissese E vopo videle false contese Ebela grola gli mostra per suo grato IDer bauer quello che se ba imagunato Esi mostra il modo a portarsa suspesse Cossi il buon buomo stando in penitentia
Di subito il peccato gli va adosso
Qual se dissende per la sosserentia
Dice el vemonio conuien che remosso
Costui si sta va la vbedientia
E va piu grave temptation percosso
Cossi sel porta lo inimico rio,

De vulpe r como.

Sarvi.

Ellitum patitur risum:quem mellit inanis.

Elige gere parit tedia fassus bonoz.

### Soneto materiale.

Rouo nel libro vil maistro mio Chela volpe affamata pasturando Eln corno vide che vn caso portando In becho: andaua voueli ando prio E quella a lui con lo parlare pio Tu che su larboze te vai vipoztando Contanto bello: e adorno: vagbegiando E sopra ognaltro vciel biancho e polio Tu mi afimigli al cigno vi paragio Se vil tuo canto fol fosse contenta Certo tu vinci tutto vi auantagio Il mato:a gloziarfi se exprementa Ande vil becho gli cade il formagio La volpe il preservoue il corno stenta La vana floria ti mostra polcezza. Che vergogna ti rende: z gran triftezza



#### Soneto morale.

Mando la volpe pasturando andaua Sularbore si stana il corno adaso AE quella il vide che portana il cafo A Derche di bel cantar lo amaistrana Æ cofi tutta volta il lufingaua Mer poner il formagio nel suo vaso Colluicredendo a lo indaico vaso A cantar presciel formassio lassaua Coste fa sto voloroso mondo Che ti pozgi richecia:e tu la pozti Meti ricordi oi peccati il pondo: Bli quali sempre guarda e stanno accorti A conducti oi pouertate al fondo Cofi va lo nemico fiamo fcorti. Che sempre neconforta a falsi canti Mer menar lalma a polozofi pianti

Deleone apro tauro afello.

Sabula, rvij,

Rretit miserum gravitas annosa lonnem.

Instat aper:prensat vteri pro vulnere vulnus

Frons cum telo taurus vtrogs fodit.

Secuit asellus iners: frontem calce figillat.

Idoc solo gemitu vendicat acta leo.

Omnia qui vici me vincunt omnia vormit

Pismea vormit bonor:vormit bonoris opus

Eni nocuit nocet ecce mibi multisg peperci

Qui mibi non parcunt:pro pietate nocent.

Id anc timeat casum qui se non fusit amico

Mec vare vult selic quam miser optat opem.

# Soneto mater iale,

Er la vechieza il possente leone Adormento gli suoi membri postenti Eper lo fredo perfe i sentimenti Me fipo inducr per nulla cagione: A cui il cingiaro per vechia questione Mina gran piaga gli fe con foi venti Et anche il tauro con corni pongienti Quel perforo per ambidor i galoni Dierro a costui el misero afinello Bitando calci con fiera tempesta Mel fronte vil leon fece figello Onde illeon con occupata testa Diffe molti bo campati val flagello Che ne la mia miseria me molesta Tema tal caso quel che non ba amico Lbe pocho adiuto ba quel che vien mendico

Sonetto morale,



# De catullo bero rascilo. Sabula, rviij.

Elrmuris a caude studio testatus amorem. Anne lingua catulus, nue pede calcat berum, Baudet berus comitgs canem comitégs cibox. Efficit alludit turba ministra cani. Arte pari similesqui iocos similemous fauorem Lucrari cupiens inquitafellus iners The catulo prefert vite nitor vale tergun, Mec placeo fructu sed placet ille iocis Ludam lude placet fic ludit tempoze vifo. Elt ludo placeat ludit 7 instat bero. Blandiri putat oze tonans bumerifg priozum Preffus mole pedum fe putat effe pilum. Clamat berus vult clamor opem fubit ordo clientum Quita pomat multo verbere claua reum Quod natura negat nemo feliciter auder. Difplicet imprudens unde placere ftudet,

### Soneto materiale.

On allegreza vn cagnolin gientile Plagbo trepando con lo so signoze anostrauagli il signoze perfecto amoze De polci cibi e viuande sutile. Questo vedendo la senetto vile. Diffe costui per scherzi sie inagsoze Di me chio mi fatico con voloze, Forfi fio gioco grandiro mio ftile Eritto fi leuo forte ragiando Bli piedi alciati.in su le spalle i puose Al suo signor che si leuo gridando Onde i famigli sentendo tal cose Con grave macie: lui giua batando. Faciandogli sentir pene vogliose A forciar la natura non e licito. Espiace il mato nel piacer follicito,

Soneto morale:



Laudis emes, summum vincere parua pudet, Si nece vignetur murem leo:nonne leoni Dedecus a muri ceperit esse vecus. Si vincat minimum fummus fic vincere vinci eft. Mincere posse vecet vincere crimen babet. Si tamenboc vecus est: t laus: bec vincere laus bec Et vecus bec minimo fietab boste minus De precio victi pendet victoria victor Tantus erit victi gloria quanta fuit. Mus abit z grates rdddit fi reddere poffit Spondet opem solus sit mora parua vies. ifam leo rete subit nec prodest viribus vti. Sed prodest querulo murmure vamna loqui. Mus redit bunc reperit cernit loca vincula rodit Mac ope pensat ouem sicleo cutus abit. Rem potuit tantam minimi prudentia ventis. Qui leo vans veniam se vedit iple fibi. Tu qui summa potes ne ocspice parua potentem, Mam prodeste potelt siquis obeste nequit, Soneto materiale.



In freda silva vn giorno lusingana
Il sopito leon: chentro vi sace
In tanto gionse vn ratolin sagace
Ebe intorno villeon prompto giocava
Il leon il prese con sua brancha prava
El toppo visse o potentia tenace
Ediscritordia te vimando e pace
Edosso il leon val priegho: quel lassava
E visse: al vincitore e tanta gloria
Quanto e la possa vi quel che perdente
Si cha vincer costui non mi e memoria.
Eadde nel rete quelleon possente
Il ossa vincer costui non vi e memoria.
Edde nel rete quelleon possente
To sal toppo hebbe la victoria
Ehil sune rosigo col siero vente:
Tu che potente sempre servi al piccolo:

#### Soneto mozale.

Minifigura il voctor molto bene. Che la gloria vil vincitor e tanta Quanto la possa vel vinto sauanta Che al piu possente vincer se conviene Da quando vince vn trifto questo aduiene Chevile bystoria poi vi lui si canta Al picolo se fa gratia larga e sancta ADerchegiouar ti puo ne le tue pene: Per servir non se perde anci saquista Dice bysaia souenete lo infirmo Retien la furia marvice il Malmista. Da carita procede: e li sta fermo Al gratioso von: che a vio sa vista E contra lo inimico gli fa schermo IDero ciaschun insista De souenir gli tristi pouereti Lbe vio gli guardera va mal veffecti Che scampar ti potria vi gran pericolo:

De miluo 7 matre. Zabula, pr.

Orbi mole iacet miluus:matremaz precatur interpretaris pro se vet sacra:vetaz preces: Evater ait.mi nate veos:r sacra veorum Lurbasti recolunt impia facta vei: Criminis vitores pensant pro crimine pensan: Cum sacra turbares pena timenda fuit.

Te cosit timor esse pium:te pena sidelem.

Die timor bie pietas cum nece sera venit
un maculat vitam mundas cur incolit aras:
Quem sua facta premunt.cur aliena leuant,
Soneto materials.



L'nibio infermo pregana la madre Che vio pregasse con benigno essecto Che liberasse lui val crudel letto. Offerendo per colui cose legiadre. La matre a lui:col tuo vicio visquadre Lanimo a vio:per tuo grave vissecto Cando la rapina per visecto Con fassi ingegnue con parole ladre, Doppo che tu bai turbato i nostri vei
Postion lozo che tu pozti la pena
Dil peccato vi che tu vigno sei,
Pozima che tu cadesti in tal chatena
Ponsar voueni ne sti excessi rei.
Idamilita non e che hoza te mena,
Poro chi sa sua vita in li peccati
Hon babi sede ve star fra benti.

#### Soneto mozale.

In che lhuom sta fermo in sua bontade, Ardito:fortegiouence possente El non si pensa mai nela sua mente Chegli possa venir aduerstade Despreza vio con la sua maiestade Plando ingannie robando la gente, E sempre nel ma! far e sofferente Mer an abe vio glituol prosperitade IDossa se torna a sancta madre chiesa ID: cgando leiche varanti viffecti El cauce per vio a lui faci viffesa, Equella vice:per gli tuvi vispetti Dio vol che vadi rito alla vistesa Made se purgan gli mortal vilecti. Moro fin che tu viui in questo mondo La che saluar ti possi val prosondo,

# Debyrundine Trustico. Sa.pri.

T linumpariat ve lini semine semen

Alturit bumus: sed aues tangut byrundo metn.

Bellite pro vestris semina sparsa malis

Turba fugit sanos monitus, vanos qui timores

Arguit exit bumo semen verba viret.

Rursus byrundo monet instare pericula rident

Rursus auem. bominem placat byrundo sibi.

Cunqui viris babitans cantu blanditur amico

istam promissa minus ledere tela solent.

Mam metitur linum:iam fiunt recia:iam vir Sallit aues: iam seconcia culpat auis. Mule confilium qui spernittinutile tumit. Soneto materiale.



A terra nutricando la semenza Del lino:per chel lino visnasesse La rundinella:a configlio si messe Longliatri veichtallegando sentenza Se a questa non faciamo providenza Morti fiam tutti se quellino cresse Mciel non fu che non se naridesse Disprezando la sua chiara cloquenza, regard interpolations to the El lino cresce: e fa lberbetta bella La ronduicla anchor configlia questi Contra il suo male: clor riden oi quella. Mor laqual cola le parti va elli Æ con Ibuomo accordoffirm sua loquella Unde nel rete endon glialtri veelli. Chilassa il buon consiglio per lo rio Lade in la rece quando piu e scaltrio

c iiii

Software and services

MO STREET STREET VICT

#### Soneto morale.

Ealchung con bon modo a ce verza Intendibene:c pensati ben su Sel suo consiglio ti rende salu Anchora penfa che seguir porra Mossa farai quel che ri parza Mon disprezar il buon consiglio tu Welor ad audiendum sie ognbor piu Bacob vice il parlar tardera E fi per caso ti configli ti E che cognosci il vericol che ce Checreduto non sia come tu vi Senza volerli vir piu cosi fe Karterundina: e tuolti via ve li E vigli mal volette così habie. Drendi configlio de servir a dio: E non curar oil mondo iniquo e rio.

De civitate carente rege. Sabula, prij.

Abula nata sequi mores a pingere vitam

L'angit quod sugias: quodaz sequaris iter.

Rege carens nec regis inoposime legernec extex

Aliaz iugo gestit attica terra tugum.

Libertas errare negans se sponte coegit

Et pudor oblegem sortior ense suir.

Me libitum saccret regem plebs libera secit.

Et que non potuit pellere iusta tulit.

Rer cepit laniare truces: punire nocentes.

Queaz leuanda leuans queaz premenda premens

Doc onerat nouitas ciues in lege nouelli

Que leuiter possent vir potuere pati.

Arbem triste iugum querula ceruice gerentem

Esopus tetisit consona verba mouens.

Sonetto morale,



Thene civita chiese fignoze Der bauer vi institua noue scagie. E la'sna liberta propria veleggie Credendoft per questo effer magioze. Ecco multiplicare il suo volore Erinouar statutte noue leggie Monendo il giouo ne le bumane greggie Il che potea schiffar fenza voloze. Il fignez comincio Ratutt noui Dilacerando quei cheran colpeuoli E tutto quel stado par che rinoui. Bli citadini iquali crano vseuoli Di far sua voglia e vincer le lor proue Convien che fian subiccti e ragioneuoli Esopo videla terza volente E muoue per exempio il vir sequente,

Soneto morale.

Bociuita volenteche falso ostello D vi malitia pregna in ogni calle Diena vi tradimenti in monti e vale De mo ti fignoregia lucibello Dmondo iniusto tristo etapinello Dio ti fe franco volto gli bai le spalle Mon vedi chel vemonio boza și affalle Se vio non porgie remedio nouello Althene tu che prima fusti francha E poner ti volesti a tyrania Che mutando costumi ti fe francha. Mensati ben quando sedete un bancha. Che risposta po bauer la imbastaria. La vergine charia. Priesbi il figliolo benigno le gli piace Che fra nui mandi fua perfetta pace.

Seneca.

Alme institie sceptris vat robora virtus

Lemperiem si vet pietas bumana rigori

Justicia ferma la sua signoria

Se con dementia temperata sia,

De ranis petentibus regem.

Sabula. rriij.

A LINGSHOW OF THE

Supplicuere ioui:ne sine rege forent.

Supplicuere ioui:ne sine rege forent.

Supplicuere ioui:ne sine rege forent.

Anna preces subitum senti in anne sonum.

Mam ioue vante trabem trabis ictu sumine moto

Demersit subitus guttura rauca timor:

Mana redi re metuvidere tigillum.

Stando procul regem pertimuere suum.

Mt noueretrabem per se non posse moueri.

Moro vuce secerunt tertia vota ioni

Bra iouem mouet regem vedit intulit bydrum

Wydrus viante gula cepit obire lacum

Clamitat ecce lacus morimur pie iupiter audi.

Jupiter eraudi supiter asser opem.

Mos sepelit venter nostri sumus esca tyranni.

Aufer cedis opus redde quietis opem.
Illerefert emptum longa prece ferte magistrum
Undicet eternus ona spreta metus
Onne boni preciam nimio vilescitim vsu
Sitaz mali sustu vulcius omne bonum.
Siquis babet quod babere vecet sit letus habendo:
Alterius non sit qui suus este potest.



## Soncto materiale.

Epplicando le rane al summo ioue Che gli visse signore che non bauia.

Egli vil vano priego se ridia

and pur si mosse a le vimande noue

In ligno grande sa che valto pioue

E nel loco percosse oue stasea

Le rane tutte ma quando vedea:

Il suo signor che niente si commoue

Impiter tornoe subitamente

Il qual commosso subito per ira

Collui tuttele occide e a fe le tira

Ande merce vimandam bumelmente

H iupiter, chel mondo vole e gira

Lieto na quello cha il vebito suo

Mon esser valtri se tu po esser tuo,

Soneto mozale.

Edilerane supplicar a Dio Che non le lassi star senza signoze LE lui ridendo vi cotal errore Dandogli vn trauo che sta quieto e pio Ben che temeffe vel cader che fio Anchor torne e a vimandare priore E vio commosso ad ira con suroze Mu servente ali mando mortal erio Maima concesse vio la libertate E voi vegiendo nui piglar ria parte Mando il figlio pien vumilitate, E nui seguendo pur in pegio larte Mando il vemonio vi crudelitate Che uni veuoza e liga con soe sarte Mossa rogliam tornar a vir mercede Quando ferzati fiam fotto la rede.

De accipitre & columbis. Sabula. rriif.

Ccipitrem milui pulsurum bella columbe Accipiunt regem rex magis boste nocet Incipiunt ve rege queri quod sanus esset Wilui bella pan quam sine marte mori. Si quid agis:prudenter agas:respice sinem: Ferze minora volo ne grauiora feram.

Sonetto materiale.



Jee il maistro che una grande guerra Era fra il nibio e le columbe bianche Et eran per lo assedio quasistanche Ebe quasi per paura se soterza.

E per lo scampo al sparauer se asserza IDerche ve capitani stauan manche Tenendose per lui libere e franche Libero arbitrio per lui vona e visserza Changiana il sparauer gli loz picioni Ende le matre querendo loz nati Disperse suora per le loz magioni Tra loz vicendo melius bella pati Eranche mozir senza questioni Ebe piu siamo val re vannegiati.

Se tu fai cosa alchuna guarda il sine Elcio che in le piu grant non runte.

#### Sonetto mozale.

Elciado il nibio guerza ale columbe Come con pouerta faciamo nui: E per paura de gli mozfisui All sparamer ne viamo con le frombe. Live al peccato per schiffar loz grombe Lorre il peccato el Demonio con lui De lalme nostrelassandoce nui Deuorandolcua con false trombe. ADer la roba vogliamo perder laline Robando:rapinando:e vando a víura the oto curando ne suc sancte psalme E quando vio ació troua mesura eperce chiamamo batendo le palme: ma non possiamo render la pastura. La ingiuria vi vio el mal tolesto Bolche ne aspetti la vendetta presto.

De fure 7 cane. Zabula, rry,

Especto pane canis talia verba mouet

Este locum panem si fero cuncta feres.

Sert munus mea vamna tuum latet bamus in esca

Ede prinare cibo cogitat iste cibus:

Mon amo nocturnum panem plus pane viurno:

Aduena plus not o non placet bostis bero.

Mon rapiet nor vna mibi bona mile vierum:

iAolo semper egens este semel que fatur

Latratu una furta loquar ni sponte recedas:

IDie silet. ille manet bie tonat. ille sugit.

Cum tibi quid vetur: cur vetur respice. si vas

Cui ves ipse vota, teg3 sulose voma.

Soneto materiale,



Anotte per andar a robare

Se mosse vn latro per cui il sero cane

Sozte latraua e quel gli porse vn pane

El cane alboza lincomincio a parlare

Quel cibo sello che mi voi vonare

Mol che consenti ale tue voglie vane

Lequal va la mia mente son lontane

Il perche val cibo mio mi vol scacciare

Se non ti partitosto il can parlaua

Lol mio latrar ti faro manisesto

Ol furto che far vol tua mente praua

Eccoti il cane valozoso e presto

Il ladro con lo crido viscaciaua

Saciendo il gusto suo puro e modesto

Suarda quel che recieui e quel che vai

Etu proprio sioton cassisara,



Ein pan gli porse: cl can disse; quel vale
Eli latroneci tuoi mostran cotale
Lbe vuol da questo cibo mi ristringa:
Idor tosto parti; o daroti la stringa
E per lo mio latrar corpo mortale
Cosi il inimico; da temptatione.
Ider trarti snora dil divino amore
E tu siegui di lui loperatione.
Idor donque siegui dio nostro signore
Con psalmi assai: c buone oratione
E da te scaccia il salso proditore.
E sie liale al tuo mondan magiore.
Che per la licha saquista bonore.

De lupo a sucula, Jabula, rvi.

Malt lupus vt pariat maturum sucula setum, Seque noui curam spondet babere gregis Sus ait: ac cura carcas; mibi nolo ministres, Idorrent obsequium viscera nostra tuum.

I procul vt tutos liceat mibi sondere setus
I procul v pietas bec crit apta mibi
Idro natis natura iubet timuisse parentem:
Sine vato cibis bec abit illa parit.

Tempore non omni non omnibus omnia credas.
Qui misere credit creditur esse miser:

# Sonetto materiale.

Arlana illupo ad vna porca pregna
Commadre mia in questa vostra parte
E vil tuo greggio bauer cura benigna.
Za parca verso il lupo se visdegna
E vissea questnon bisogna tue arte
Me al corpo mio: che lassi vignarte
Di nutrir questiche ventro vi regna
Hor sta lutano: acio che piu sicura
Joarturi possa la mia vita quieta.
Che vil tuo aiuto mio parto non cura

Colui se parte: e quella stette leta.

Aper li toi sigli comanda natura.

Ebe tu temi parenti senza menta.

Mon creder tutto a tutti in ogni patto

Chi matamente crede e tegnu matto.

#### Sonetto morale.



El vien alcun va te che non te fidi chostrandoti ve aitar al tuo bisogno Digli tu amico mio mi par vn sogno. Per questa volta che tu ti conusdi. Esimilmente qual la porca vedi Contra vil lupo redrizar il grog no Che sta lontan anchorgli va rampogno Che piu sicura possa far soi cridi Cosi collui che sta in mortal peccato Sel vien a te per voler consigliarti Quando piu tosto puoi vagli combiato.

E OVER CHICKLES

Chelsus configlio sempre per disfarti E morti ve lo amor ve vio beato E guarda ben che non lassi allaciarti. Di crede tutto cio che lode vire Mergogna e vanno gli conuien seguire.

De terza que peperit murem. Sabula, prvij.

Erra tumet: tumor ille gemit gemitusgy fatet Dartum vene verit ferus vtergz metu. Du tumeat tellus:monstrat se monstra vatură Dicunt a trepidant: a'prope stare timent: In rifum timor ille redicinam turgida murem Terra paritiocus est qui fuit ante timoz. Sepe minus facunt bomines qui magna minancur Sepe gerit nimios caufa pufilla metus.

#### Soneto materiale.

Rescie la terza con un gran tumoze Econ vn afpro son quel tumor gieme Radunosse tutta la gente insieme Temendo los vi cotanto rumose. Adarme corfe con grane furoze Lome collui chel forte caso teme. Ecco la terra vessa un toppo isprema Eritorno nel effere suo priore. Quella paura torno in allegreza, Beggiendo figran fatto far fipoco Che si mostrava vi cotanta aspreza Los rimase quella gente in gioco Alleniata va quella ferreza. Dbe dimostraua vscir di cotal loco. Collui fa men sonente che piu crida BUSINESS STREET E picol caso gran temencia guida. CHANCE THE PROPERTY OF THE

Soneto morale.

THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OWNER,

Carried to Company of Advantage Company in Table 1

Alleten barrior of burn of



Ome la terza vene al tumoz grande

Lost vien lhomo grande in questo mondo

Et il suo nome e poi per tutto spande

Per tema i citadini larme pzende

Lioe vi nusericozdia il iusto pendo.

Dissonsia se ne piu temenza scande

Duomo che fat in questo mondo tristo

Sgonsiato vi superbia e ve peccati.

The ti ricozdi vi seruire a chzisto.

La te gli osses riman liberati

Quando tuscioppi vi peccati misto

E per mal fare cade fra vamnati

Quanto chai fatto e men vun rasolino

Et bai perduto il sonimo amoz viuino.

Delupo ragno. Sabula, prviij.



Am grege barbato vum ludit iunior agnus Tendit in bunc menti vissona verba lupus: Cur olidam fequeris muda plus matre capella Lac tibi preberet oulcius ipfa parens Est prope festina matrem pete munere matris Lacbibe nam sernat vbera plena tibi. Agnus ad bec, pia capta mibilac oulce propinat Device matris alit me vice matris amat Mon mibi sed vomino prodest me vivere vivo La metat in tergo vellera multa meo. Ergo mibi prestat nutriri lacte caprino Quam lac matris babens mergar in oze tuo. Omnes vincit opes securam oucere vitam Dauperus nibil eft.quam miser vsus opum, Ail melius sano monitu nil peius iniquo Confilium sequitur certa ruina malum.

Bocando con le capre il biancho agnello Plenegli il lupo con volce parole Dicendo figlio mio che tettar suole Il volce late gratiofo e bello. Come poi tu soffrire: in tanto fello E putrido sentire vi capre mole La matre tua che qui vi te vuole, Mor vien tosto valei volce fratello. Diffe lo agnello la capra mi presta Come mia matre vulcissimo latte Ecoffi mi nutriffe e mi modefta. Si che mie voglie sono inanci fatte Con le capre vi far mia vita bonesta The contentar la golla che ti batte, Mone cosa che vanci il bon consiglio Che per lo rio discende gran periglio,

#### Soneto morale.

L'ando lagnello nel barbato greggie
Lioe nel greggie vi fancti pastori
Sodendosi ve gli beati chori
Sodendosi ve gli beati chori
L'econ il lupo con parolespreggie.
Questo inimico il barbato leggie
Ther farti perder così volcesiori
Edostrandoti vil mondo vani honori
Al se ti chiama nele triste seggie
Ecco tua madre ecco la ria speluncha.
Ecco il bon latte eccoti il suoco eterno
Chel vimonio ti vol porgieraduncha
Siegni lo agnello e sugirai linserno
Me la tua mente va vio non si tronca
Ecosi goderai nel ben superno,

De cane t domino,

Sabula, eric.



Rrmanit natura canem pede vente innenta Idinc leuis inde vorar fortis 7 inde fuit

Lot bona furatur fenium, nam robore prinat

Lorpus vente senas, 7 leuitate pedes.

Idic leporem prebendit, fauces lepus exit inermes

Elumbem vomini verberat ira canem

Reddit verba canis, vum me pia pertulit etas

in ulla meos potuit fallere preda pedes.

Defendit fenij culpam laus ampla inuente

Mullus amor vurat nist fructus scruet amorem.

Quilibet est tanti, munera quanta facit.

Chagnus eram vum magna vedi sed mucidus annis
Mileo ve veteri mentio nulla bono.

Si laudas quod eram. quod lum culpare proteruum est Si recipis iunenem pellere turpe senem.

Se misere servire sciat qui servit iniquo

## Soneto materiale.

L cane armate vi fortenatura. Legiero forte giouene possente Bal suo signor amato fortemente Mcidea molte fiere ala verdura Ma secondo chereggiela ventura Plechio viuene voue persi il vente Mn giorno prese vn lepore corrente Quel visarmato lasso la pastura La furia vel signore batte el cane E lui rispose fin chio bebbi la etate Furon ver melefiere tutte vane Dgnuno e sol vi tanta facultate Quanto li boni chel fa con sue mane iAe oura amor senza prosperitate: chal serue quel che serue a lbomo rio. Che perdonar non sa lo iniquo al pio.

## Soneto mozale.

L mondo e tanto al vicio sottomesso Ebe non cognosce de el ben la radice Boetio dice de el sen la radice Boetio dice de el stato felice Eu i mi privasti pero che e commesso. Stabilita non era al grado apresso Los mi sece lo amico infelice Mon te poner al giono paulo dice Lon li insideli perche sie sopresso Chi con el cativo homo se nutrica Dice Bregorio convien che cativa Sua vita sacia e con esso inimica. Quando del cane su la forza priva El suo signore gli tolse la spica El sativo servir coss se ariva,

Dunque ciascun che viua

Se guardi va feruir alo inimico Per che gli tolle ve la glozia il spico.

đ íiii

# De sylua rlepozibus. Sabula.rrr.



Ilua tonat fugiunt lepozes palus obviat berét fit moza respiciunt ante retrogatiment.

Dum liberant i mente metus se mergere pacti

Se metui.ranas stagna subire vident

Inus ait. sperare licet. non sola timozis

L'urba sumus vano rana timoze latet

Spem licet amplecti spes est via prima salutis.

Sepe facit metui non metuenda metus

Corpozis z levitas, mentis inertia nobis

Iste suge causam suggerit illa sugam.

Sic timeat quicunque timet nec mole timozis

Spe careat. gravis est. spe sugiente timoz.

Speret qui metuit mozituros vivere vidi

Spe ouce victuros spe moziente mozi.

Sonetto materiale.

Er lo gran vento la filua resona Le lepozelle tutte sen fugia. DE gionte a la palude se ponia Asoppozarse:ma chi se consona Che reguardando non vider persona Saluo che rane che se sommerga Mer la tema che vi quelle bauia. Minde gli retozno speranza bona Diffe vna de este licito e a sperare Lbe nui non semo a la temanza sole Lerane vedo per nui oubitare. La speranza e salute de ogni prole E la temenza e vitio va scacciare A chi teme vergogna e virtu vole Mero spera chi teme quel se vede De gran periglio tornar a mercede,

## Soneto morale.

Bando fortuna sona ciascun fuge. E per gran tema quanto puo fe asconde ando vede altrui in magior onda Confortaffe e piu tanto non fe ftruge Le lepozelle per temanza fuge Mide le rane fügir per le ironde Etroppo piu ve loz eran ioconde Ende per teme piu non se vestruge, Con temendo la mortal fententia Der vergogna ve vir noftri viffetti Mui ce ascondiame va la penitentia, ma poi videndo li horribili effetti Affoppozarse ne la obedientia Albor va la paura siamo netti. iAon temer mai ve retornare a vio: Quanto ba piu lbomo peccati eglie piu pio

De lupo thedo,

Zabula, rrrj.



Apra cibum querens bedum comendat oudi Dunc illi solida servat ouile sera inatuz cauta parens monitu premunit amico in tateat ne sit in sua vanna vagus.

Dic latet ecce lupus monet ostia voce capelam.

Exprimit vt pateant ostia clausa petit.

Sta procul bedus ait caprizas gutture falso Lum male caprizes te procul esse volo.

Quod mea sis mater mentitur imago loquendi Trimula qua video te vocet esse lupum.

Insita natorum cordi voctrina parentum

Comperiet fructum spreta noccre solet.

Soncto materiale.

Le touile al figlio recomanda E cosi lo amonisse e li comanda Che tuscio mai non apra per percosse Me per lusinge se alcun vissor sosse Sin che non torni con la sua viuanda Eccoti el lupo che ad aprir vimanda Marlar ve capra sa con voce grosse. Stati lontano el capreto li visse Che ve esser capra mente tua loquella E per tuo inflanni molti ne perisse Che si mia madre menti ala fauella cha ve esser lupo le pariete scisse Te mostran, e non mia matre ne caprella Mersecta e la voctrina ve parenti E chi la spreza ne riman volenti.

### Soneto morale.

El viena te o amico ouer parente Elqual te voni perfecto configlio Amico mio valli tosto vepiglio E fermo tien lo ftretto ne la mente Sel te bisognara subitamente Elfa con esto come el padre el figlio, Licto te trouerai con chiaro ciglio. El quo inimico rimara volente Come obedi el capreto ala sua madre Loss obedir vebiamo ala fe nostra Meli comandamenti ve vio padre Buardati valnemico che timostra Si come dlupo parolebugiadre -Sol per condurti ala infernale gioftra Mor vunque fugi sua giostra violente Che le anime con lui stan mal contente Lubrica ne placeant blande preludia lingue Legitimus placeat monitor verigz professor. Mon ti viletti lbomo lufingbiero. ma quel che ti corregic e vice il vero. Corripiet me iustus vsq3 non impinguet caput meum Lavitulo, r. aplaimo,

Dernitico rangue. Jabula. rrrij.



Aftica mensa viu nutritum noverat anguem Bumanum potuit anguis amare manum Gratia longa viri subitam mutatur in tram.

Ira per anguineum virzigit arma caput Uneris auctoz eget se vulnere credit egenum.

Angui pzo venia supplicat anguis ait.

Mon ero securus vum sit tibi tanta securis Dum cutis bec memozet vulnera scripta sibi Qui lesit me iterum ledet si ledere possit Expedit insido noniterare sidem.

Sed sit te pinguit sceleris scelus omne remitto isam gemitas veniam vulnere cozdis emit.

Qui nocuit pzimo vult posse nocere secundo.

Soneto materiale.

AM trito bauendo un vilan el serpente El serpe lui tenia per caro amico. Al vilan ricorno per inimico El vito serve subitamente. E su el capo el feri villanamente E poi si fupentito come io vico Credendo ver quel fal esser mendico Merdon li vomandaua bumilmente. Diffe el serpence io non sero securo Ein chel mio capo sera recordenole Del colpo tuo cottanto aspero e ouro. Effer non voglio piu participeuole De lanimo viscognoscente a scuro Senza vietade e fuor ve rasoneuole. Offender vol anchor chi offende pria El von vel rio venen credo che fia.

#### Soneto morale,

Lando tu serui alcun vi bona se E nel bisogno tuo te offende por Inaltra volta villi tu vi no Lome el serpente al vilano se Che quando li vomando poi merce De la sua iniuria poi si ricordo Disse e tu me feristigia sul co Si che giamai non missido vi te Adam reua il vimonio tradi Idero non ti sidar sia mai vi lu Che volenticri insanarebbe ti.

Serui a collui che per nostra salu su passionato ne sia mai menti Si che con lui te riceua la su.

De cerus z oue, Sabula, priij.



Fruus oui presente lupo sie intonat amplum Mas tritici vedes reddere redde midi.
Sie indet esselupus paret timor iste indenti
istamque vie siro vedua spondet ouis
Sit mora ceruus ouem verat ve sedere ceruo
Inquit ouis uon stant sedera facta metu.
One vecuit presente lupo quecung; sateri
One vecuit fraudem pellere fraude pari.
Cum timor in pacto sedit promissa timoris
Arent nil sidei verda timentis dabent.
Soneto materiale.

L ceruo vu vi a la pecoza vomanda

Apzesente el lupo vu vaso vi sormento

Ebe la gli el renda el lupo turbulento

Subitamente udica e comanda.

La pecoza per la timenza granda

Consessa contra suo proprio talento

De sar ebel ceruo ne resti contento

Al termine ebe la sentenza manda

Eccoti in brene ebel termine passa

Domanda el ceruo la promissione.

La pecoza risposea voce bassa.

La mia promessa non val verasone

Che per non essere de la vita cassa Consessa sui tua falsa questione.

Patto fatto per tema non val niente
Pe sede ban le parole del timente
Soneto morale.

On esser scarso gia mai ve parole Quando tu poi scamparti la persona Sa ogni patto con parola bona

Pon val ne tene questo ragion vole
Patto fatto per tema non consona

Aler promisso mai or cio ragiona.

Digli cottal ragion vsare se suole, Cost el peccato piu volte te chiede

Descente linimico e lbomo ad ello

Per trarlo fora de perfeta fede E con inganna lo nemico fello Da fi elnon fuste la infla mercede

A nui varebbe piu volte flagello. Pero guardati ben ve far tal patti Con el peccato che tu non te imbiatti.

De musca 7 caluo. Sabula, prpiiij.



Est mea prompta mibi gratia surda tibi

Jure potest ledi ledens vt ledat in ipsum

La more magna redit.

#### Sonetto materiale.

Deliendo el caluo la mosca ferire Semedelmo feriffe e quella ride El caluo quando ritoznar le vede Contra la mosca cosi prese a vire. Se io me ferisco cu ride e me mire. E solo vn colpo te abbate e conquide Gerire me viece non me occide Her vna volta te connien mozire La gratia mia a mista semprepronta E la tua trista che e nocente e sorda Ben tosto fie va nulla se fie gionta Quel che offender altrui sempre ricorda Selo offeso vol vendicar sua onta Mon ce qui conscientia chel rimorda The ben fir offeso quel che offendo E ve picol cagion gran mal vescende,

#### Soneto morale.

Omo la mosca el caluo quiui attenta
Losi lo mondo attenta li christiani
Quanto piu scissa sol vilecti vani
Lanto piu certo li presenta
Losi penando la persona stenta
Idor apresso te mostra bor lontani
Serisse spesso con pensieri strani
iste mai faluo al peccato te contenta
Se io te serisco vna sol volta
El caluo vice non barai sofrenza;

Che ogni possanza da te non sia tolta
Conuien serirse con la penitenza
La falsa mosca si che sia dissolta
Dal peccatoze per la obedienza
Ecio che schiui la sententia grave
Suardati da ferir con vogsie prave,

De vulpe a ciconiam. Sa. rrrv.

Ellpe vocante veniciferataz ciconia cenam.

Sallit auem liquidus vulpe vocante cibus

Lum bibit ista cibos: solum bibit illa volorem:

Dic volor in vulpem sabricat arma voli

Sunt pauci parua mora vice; auis inquit babemus

Sercula que sapiunt vulcis amica veni

Dec venit bec condit vitreo bona fercula vase

El solam resipit formula vasis auem

Laudat opes osculo vasis nittor bas negat ori

Sormula sic geminat visus odorque samem

Sic vulpes seiuna redit sic fallitur audens

Sallere sic telo leditur ipsa suo

Quod tibi non saceres aliss secisse caueto





## Soneto materiale.



L lupo andando fora per vn campo Retrouo vn capo obilom fatto per arte Qual con el piede el volge in ogni parte E guarda quanto e bello el volce stampo Che mostra quasi bauer ve vita scampo Endeparlo gentil belin più incontrafarte Mon te potea maestro edificarte Se solo hauesti ve la vita vampo Ma tu sei senza voce e senza mente Si che niente ti val la tua belleza E percio adunque sei capo va niente Losiapertien lbombauer vestreza Dal animo vel cor vnde possente Sania r acorta faccia sua grandeza El nobel core extingue ogni viffetto E folnel mondo elanimo perfetto. Soneto morale,

e i



# De graculo a pauonibus. Sa. provij.

Raculus invento nitidi pauonibus amictu Se polit: 7 socias ferre superbit aues: AQuem fole panonem panonis pena fatetur Nauonum gemini non timet ire comes Mano volum sentit: falsi pauonis bonozem Increpatio vomitam verbere nudat aucm Muda latet: sociosas sugit: nimiumas pudorem Sic putachune corno corripit ore comes Alsensor nimius nunium ruit apuis in imis Eft locus bic levis:est illa ruina granis: Qui plus posse putat sua quam natura numerat: Mosse suum superans se minus ipse potest, Si tibi nota facis nature meta fuiffet iAec vilis: nec inops: nec fine veste fores: Lui sua non sapiunt alient fedulus auceps Quod non est rapiens vefinit esse quod est. Forte aliquid magnum proprije fi viribus audes. E mentire tibi quanto est tua pondere virtus, Se tu voi far alcuna cosa grande Mesura el tuo poder quantosi spande

Soneto materiale.



Estisse el coruo de vua biancha píuma
De vu bel pauon che el trouo nela via
Lostui se adorna costui se polía
E de superbia monto in su la cima
E de star fra pauoni facca stima
E non se teme bauer sua compagnia
Quando di questo ipauon se auedia
Quel dispossio e quel bate e declima
Chitroppo vole: el coruo albora parla.
El tutto lassa e cade in el extremo
Wolendo sa natura suasso ciarla.
El corpo mio che nudo langua e gema

e iii

La vesta sua potria lieto portarla Doue la pouerta vile mi preme Collui che lassa el suo per tuor laltrui Isnorante vi se veserta lui.

## Soneto mo zale.

L coruo elbomo al mondo baratiero Che dogniora vercacia grandi officii. A E quando e grande fa ve molti asticij Robando Daulo Martino e san piero. E voi quando se vede ben altiero E vestito de li altrui beneficii Fra grandi va ne teme maleficii Tanto che vien falito suo pensiero. Dapoi gli sopra giongela fortuna The el mena al fondo e tutto lo vispoglia E falli el vi parere notte bruna Abi quanto e vuro sofferir tal voglia Imperio che non e versona alchuna Che vel suo male non ne pigli zoglia De non toz tu lo altrui per altum modo Lbe tosto ven chel se vestica el chiodo

# De mula muscha & mulione. Ja. xxxviij.

Le premo, te pungo pessima curre leuis.

Dula refert quia magna sonas vis magna videri
illec tua facta mibi nec tua verba nocent

Pec te sustineo sed eum quem sustinet aris
Qui mea frena tenet, qui mea terga ferit.

Pludet in audacem timidus fortique minatur
Debulis audendi vum videt esse locum.

Soncto materiale.



A mula carcha vel peso volente Dal mulatero offesa pigla el corso. La mosca minazando ida ve mosso E visse vorme el tuo piede corrente. Corri legiera via subitamente Mon senti me immica ve el tuo vorso. Lbe contra el ponger mio non ba foccosfo La mulali respose a mantenente Perche en sone grande monstrar voi Effer grande:ma ve te non vubito Me temo tene le menazi tuoi Temo collui che col suo grane cubito Spesso mi batte ne li accessi suoi Elgraue pondo che mi pone subito Mon teme el tristo el forte minazare Quando non teme che effo el possa fare,

Sonetto morale.

Œ ne laduerlita receui inzuria Aon temer le menazie vel vimonio Lebe vio sempre sera tuo testimonio A liberarti da sua mortal furia Tutta bora vio el sofferente alturia. Quando li piace el batte col suo conjo Lutte le altre minacie sono insonio. Si tu sol temi vio e la sua curia San bieronymo vice che el fastidio De lo inimico sempre sta solicito Mer condur lbomo al infernal affidio Lo erempio ve la mula tefia licito Che de la moscha non teme lo insidio Ma teme el proprio fuo fignor bospicito Adunque questo racogli e state tacito E tale exempio fa che te sia placito

Demusca & formica. Sabu. errir.

Alas mouet lites formicam voce sagittat Se ticulis ornans curpiter upfa fuis L'orpes mersa canis leuitas mibi queritur alis Dat tibi fossa vomuninobilis aula mibi Delitie funt grana tuc.me regia nutrit; Epersa bibis:fecem sed bibo leue merum. Quod bibis a ligno fugis, mibi fuggerit aurum Quod bibo: fara premis, regia ferta premo Ede cibis potni:thalamis cum regibus vtoz Regine teneris oscula figo genis. Mon minus vrentes mittit. formica fagittas; Et sua non modicum spicula fellis babent. Ludo mersa canis:nescit tua vita quietem. Sunt mibi pauca fatis: sunt tibi multa parum. De letam videt effe cauus:te regia triftem: Mlus mibi grana placent:quam tibi regis opes Plenatur mibifarea labortibifercula furtum: Ibec mibi par mellu:toricat illa timoz Dundo farze fruozin fedas omnia taciu. Lum nulli noceam cuilibet vna noces. Est mea parendi speculum tua vita nocendi.

Sant mea que carpo non nist rapta voras.

At comedes viuis comedo ne viuere cessem.

One nibil infestat te susit omnis bomo

Unde petis vitam rapitur tibi vita palato

Bulcia vina bibens sel bibis acre necis

Se negat ala tibi ventoso victa stabello

Aut nece vinceris: aut moribunda cades

Si potes estiui vono vurare fauoris

Letera cum parcant non tibi parcet byems

Dulcia pro vulci pro turpi turpia reddi

Berba solent odium lingua sidemaz parit.

Soneto materiale.



Et io bo la nobel casa per amica
Et io bo la nobel casa per amica
El chiaro vin beuere non mi e fatica
Et u che ascondi ne le fece prane
El baso vono ale guanze suane
De le regine per vsanza antica

Rispose la formica, io viuo in pace
The la mia caua e tu sempre in rancura.
La tua natura a tutto el mondo spiace
Beni vel vino e vini con paura
El flabello ti va botte tenace
El freddo inverno ti va morte vura.
Wien guerra e pace secondo el contendere
E guerra e pace saol la lingua rendere.
Sonetto morale.

Ela cativa lingua ti contende Ebiudi le orechie e refrena la alduta Dero che ogni risposta sie perduta, E cio va virtu vien chi non la attende Ma se viscreta lingua tiriprende Quella con bumilitade tu faluta Derche virtute in lei e vinoluta Dbe scaccia lodio e la fede comprende Drima virente e constringer la lingua Dice catone in el suo bel volume Acio che ogni mal vir va lei se extingua Lingua che in mal vir prende costume Dicefan sisto e ve malitia pingua Che va lanimo rio lingua fa lume Dor coglictele sume De non leguir el vicio de la mosca E la formica per vui se cognosca. Delupo zvulpe, Kabu.rl.

Espondere lupo pro surti labe tenetur Lulpes eausa vocat bic petit, illa nesat.
Simus est iuder vocti non creat acumen Judicis arcanum mentis in ore legit.
Judicium singit poscis quod poscere fraus est.
Lista sidem ve requam negat ipsa sides
Tu bene furta negas te vite purior vsus
Liberat bane litem par vomet ira cadat.
Sumplicitas veri fraus est perpera falsi.
Essesolent vite visiona verba sue.
Sordibus imbuti nequeunt vimietere sordes.
Sallere qui vidicit fallere semper auct.

# Soneto materiale. Muanti va miser lo simiotto Satto iudice el lupo domandaua A Ella volpe per furto e ella negaua La sua domanda tutta a motto a motto El iudice che non era ben votto De saper legie fra lui simulaua E secreto di mente se pensaua E la sententia sua vette ve botto All lupo oisse tua vomanda e frodo Ae tue parole son vegni vi fede Me ala tua propria fe non li var lodo E tu volpe col vicio vela rede Ben niegbi el furto con vseuol modo, Mor fatt pace che io ve vo mercede Mon fa lastar li inganni i malfatori E con piu viuen vouentan peggiozi. Sonero morale. L lupo con la volpe fa tenzone Domandando per furto e quella niega. Ecco che due elemofine se allega

La gola non vol perder fua rasone, E la avaricia la fua borfalcoa El indice che fua sententia spiesa Saluo vi pace fa comandasone Come far pace puo quini la gola Largeza non:ma prodigalitade. Bola vomanda sola per si sola Auaritia non cura vignitade Inganna giocha fempre roba inuola E villiale e senza veritate. Luna e veferta elaltra fe confuma: Bunque fugete sua catina fumma, Salustius in Ca. Auaritia fidem z probitatem ceteralaz bonas artes subnertit. Merche lo auar non se riposa ma. Mon puo acquistar scienza ne bonta.

Beviro amustella, Sa, prpf.



Reda viri predo murum muftela precatur. Da venjam vebes parcere:parce mibi. Quod caret bofte bom? quod abeft a sorde fatet Life incum pro me te rogat ergo fauc. Seruitio me redde tuo mibi redde laboris Dremia pro vono fit mea vita mibi. Alle refercoperum vebetur gratia menti iAon operigratum mens bona reddit opus Memo licet profit nist vult prodesse meretur Mam prodesse potest bostis obesse putans Lum mibi prodesses mibi non prodesse volebas Dostibus ipsa meis 7 meus bostis eras Mon mibi monftra necas fed eras tibi propida foli Sic panem poteras rodere fola meum. Mane meo pinguis mibi va pinguedinis vium. Damnis penfo necem. vigna perire peri Mil occorat factum nifi facti fola voluntas Mon operis fructum led noto mentis opus

## Soneto materiale.

到 vonola baucua preso vn topo grande E doppo lbomo prese la mustella. Domandandoli perdon quella fauella. Bufto e el perdon a me infle vomande. El mo inimico che quini se appande Con sua genia la mia possa marcella. Tener me vei come cara forella. Dbe toi nunici vecido e ne fo fangue Der lutel tuo lantino prompto e rio Decide topi lbomo prese adire IDer effer sola a roder el pan mio Credendo lo nemico far perire Lo nemico aggrandiffe vonde io Te penso per li vanni far mozire. Mon e chi adozni el suo fatto de niente Si el non ce lopra e il fruto ve la mente.

Soneto morale,

Chi libero non serue nulla vale Mer che el premio referma el bon valere Los lopera monstra el suo potere Lome a servire sua voglia li sale Eredendo lo nemico farti male Thaloz ti serue senza suo piacere Lamico anchora tal bora cadere Te fa credendo servir liberale El justo lo nemico spesso attenta Credendo lui tuoz giu ocl bon talento E la possa de dio piu lo argumenta E cosi el tristo che ba falso argumento Lon piu fi consigliato piu tozmenta E più se afferma al rio proponimento La mustella occidena il suo inimico Inimicando se mostraua amico

Deranarboue. Sabula. rlij.



Quari vult rana boni tumet illa tumenti Matus ait cessa pro bone tota nibil.

Rana volet inclinso; tumet premit ille tumetë Lincere non poteris vita crepare potes.

Tertius iratam verat tumor illa tumoris

Lopta scindit eam viscera rupta fluunt.

Lum maiore minor conferri vesinat a se

Consulat a vires temperet ipse suas

## Soneto materiale.

A rana per volerse assimigliarse 到 boue ve persona e ve grandeza Se puose per voler farse a sua gualeza E fermamente se prese asgonfiare. El figlio suo li vice ve non fare Perche al boue sei niente de pareza E sel non cessa quella tua fereza Ben lieuemente potrefti crepare, Corrociossi fieremente albor la rana E ve sgonfiarse sforza sua natura Credendo pur compir sua voglia vana, Mnde sgonfiata fuoza vela mesura Linterioz li cadde in terza piana. Si che disfata iace sua figura. Mon voglia al grande el picol sumiliars. Dzia fi configli e voglia temperarfi

## Soncto mozale.

Elardative signor farui ranochta
The ve sgonsiate per voglia superba
Lipriano vice ne christo li odochia.
Tha vel vemonio si cotal pannochia.
E vio ve lbumilitate chiede lberba
Esionsiative e crepatt a pena accrba
E poi le anime vostre consornochia
Uni pur volete signor farui grande
This che non ve rechiede la natura

L'aqual sempre suol masticar giande. E quando sete ne le altrui pastura
Mui ve gonsiate ve le sue viuande
Lequal ve fan crepar a la verdura
El ben mondano vui lassati in terra
E col nemico lanima se asserza.

De leone & pastore. Sabula. rliij.



Ollicitus prede currit leo spina leonem Pulnerat offendit in pede mersa pedem.

Sit mora ve cursu leuitas improvida sapsum Sepe facit leso stat pede turba pedum.

Vir egrum sinit ire volor saniemoz facetur paior idem soquitur vulneris ipse volor.

Cum sedit miseros fortuna medetur eisdem.

Idoc est cur medicum plana seonis babet.

Mam seo pastorem reperit pastorar sconi

Dro vape tendit ouem respuit ille vapem

Sulicat r plagam tenso pede monstrat r illum

Dra opem pastor vulnera soluit acu, Exiteum sanie volor a res causa voloris. Dic blando medicani circuit oze manum, Solpes abit: meriti que notas in corde ligillac Tempore veleri gratia firma nequit. Dic leo vinda subit:romane gloria viede Bunc bebeter multas miscet barena feras. Ecce necis penam pastori culpa propinat: Clauditur in medijs a vatur esca feris: Dunc leo presenfit:petit:bunc:timet ille timenti Dec fera blanditur sperat abitque timoz Mil feritatis babens ludit fera:cauda refultat Dum fera mansuescit se negat effe feram. Dunc tenet bunclingit pensacq; salute salutem. Mulla finit fieri vulnera nulla facit. Roma stuper:parcitgz viro parcitgz leoni: Dic redit in sylvas: 2 redit ille vomum Mon Debet meritum turpis velere vetustas. Elccepti memores nos vecet effe boni.

## Soneto materiale,

Mtro al leone vna spina nel piede Eciopegando vide un pecozaro Planal gli vevn castrato z bebel caro Chiedendolipicta con bona fede. El leon con bumilita ver lui procede Dorgendo el piede per trouar rivaro Quel gli cano la spina e il onolamaro. Minde elleon li rende pot mercede. Mesodelleone fu conducto a roma Con molte fiere ventro va la rena Diano de morte po el pecorar noma E fra le fiere per loz cibo el mena Liberolo el leon va cotal ioma Madel popul roman lira refrena. Mon se veel merto vilmente scacciare Del beneficio se ve arccordare.

Soneto materiale,

Olluí che scrue mai non po perire cida se grande peccato troppo el tocha Come fa quel che va el chiodo fe imbrocha Pla ciopezando e quafi non po gire Cosi el peccato non se po guarire Quando sta fermo come soto chiocha Da quando a penitentia se viscocha Remedio troua che non po mozire Losi el leon trono la medicina E fu aiutato val insto vastore Lbe lietamente li cauo la spina Losi consola certo el peccatore Lanima a vio quando ben se vistina E subito ritorna al suo fattore: Chi serue a vio perir non po giamai E sempre schiua idoloroa guai.

De equo r leone, Sabula. rliiis.

Ondet equus pratum: petit bunc leo; ca leonem Dec mouet, vi fiet esca leonis equus Inquit equo, mi frater aue fruoz arte medendi Et comes a medicus sum tibi parct equus, Sentit enim fraudes z fraudi fraude refistit. Lorde prius terens retia fraudis ait: Quentus placidusq venisite temporis offere Bratia te rogitat pes mibi sente granis: Dic fauet:instat equo subiccto vertice calcem Imprimiter sopit membra leonis equas. Mir fugit ille sopoz:vir audet vita reuerti: Mir leo colla mouens respicit.boftis abeft. Sicleo se vamnat, patioz pro crumine penam, Mam geffi speciem pacis: 7 bostis eram, Quod non es:non effe velis:quod es effe facere, Est male quod non est, qui sinit esse quod est,

Soneto materiale.

Asturando el cauallo in vn bel prato

Menne el leon per volerlo mangiare

E fue parole prese a simulare

Dedico son ne larte amaistrato
Si tu verza meco te faro beato
Da pria el cauallo prese in se a pensare
El frodo per voler quel ingannare
Disse credo che vio te ha qui mandato
Dalatia grande nel mio piede sento
El leon volendo monstrar medicina
Quel con soi calzi li vette tormento
Vinde soi membra sopito veclina
Disse el leon per fasso pensamento
Sostenzo male e graue visciplina,
Mon voler farte quel che tu non sei
Che tu non caddi neli epcessi rei.

Soneto morale,



Dino cativo a cui mal far vilecta
Aper che te voi mutar ve tua natura
Aon veditu che la iusta mesura
Siamai non cala ma stasse perfecta

Elediel leone come ben se assetta Medicinando for per la verdura: Minde el cauallo li fece paura Quando con calci li vette la stretta. Cofi el falso inimico sempre incalza L'homo che anietamente in vace viue Et in sua vanagloria semprese alza Idio che mai non vol chel iusto prine Con el suo sismo li favar vi calza Quando fignato se ba ciascoun che viue: Dero offender alerui ciascun se schiue Derche loffeso in marmore lo scriue. mnis amice tuus nunquam tibi villeat bostis Concipe quod semper virus tibi vira minetur, Se tu bai nemici non li vilipendere Sapi che pensan sempre mai ve offendere

# Deequo rasello. Sabula. rlv.

Audet equus phaleris freno sellag; superbit Ista quidem vestit aureus arma nitoz. Dbftat afellus equo:vicus premit artus afelluz Plerat onus tardat natus eundo labor. Quod sibi claudat iter sonipes inclamat asello Occurus domino vilis aselle tuo. Mir tibi po veniam pe tanti crimine fastus. Lui via vanda fuit libera vianus eram. Supplicat ille magis minnitgifilendo timozem. Kittimoz a furda preterit aure minas. Seffor equi veclinat equo vum vincere certa. Mincicur a cursum viscera rupta negant Minatur phaleris auro prinatur bonesto IDunc premit affiduo rbeda cruenta iugo Bic acquit tergum macies: labor vlcerat armos Bunc videt inque iocos audet asellus iners Dic sodes vbi sella nitens: vbi nobile frenum Lur est bec macies:cur fugit ille nitoz. Lur manet bicgeminus.cur illa superbia fugit. Plindicet clatos instaruina gradus. Stare viu nec vis nec bonoznec forma nec etas.

Sufficit in mundo plus tamen ista placent Giue viu. sed viue miser. socios qui minores Disce patirisum vet tua vita mibi. Pennatis ne crede bonis: te nulla potestas In miseros armetinam potes esse miser.

Soneto materiale.



El freno vele barde e ve la sella Ellegrassi el caual cotanto bello E superbisse contra lasinello Offeso va la carga grave e sella E ver lui visse con siera fauella Ela nanti al tuo signoze miserello Soztuna tosto poi volgie mantello Lo smaglia batte lo spoglia e stagella. Pe lo asino scontrosse, e quel li visse Se vio te salui voue e el gentil freno La resplendente sella e le altre arnise Come sei ve grassecia gionto al meno

The magresa te preme in tante guise

An mancati orzo vena spelta o seno

Me li ben van non voler credere

Me al pouero offender che potrai cadere

## Soneto mozale.

AJII

1909

Hon

De ponimente a la falsa fembianza Chel mondo porgie ne la vanagloria Che quanto monti e quanto piu te gloria Cotanti piu troui buffa e zanza Quanto te mostra piu legiadra vanza Tanto piu tolti va viola memoria E quando credi bauer mazor victoria Lanto piu tosto cade tua bilanza Mon oditu come lasino vice Douc e la sella el freno e le tue barde Bouee di tua superbia la radice. Doue e il bon feno e vel grano le svice Derche nel ben mangiar cotanto tarde Derche fei macro 7 hor perche non piace, Queste cose felice. Me mostra el mondo e poi oc nui calessa E col nimico ne lassa a la cesta Me qui mente putat celum prestare ferenum Mutat enim sepe aspectus a frena retorquet. Misun sefidi vel tempo sereno. Che spesso el muta aspeto a volgie el freno.

De quadrupedibus rauibus. Sabula. rlvj.

Adrupedes pugnant auibus: victoria nutat Spes onerata metu verat vtrungz gregem:
Linquit aues: que fumit auis ve vespere nomen Mec timet oppositi castra inuare chori
Armet aues aquile virtus: viribus implet:
Et monitu torpet altera turba metu.
Amplerantur aues vlnis victoria letis:
Too titulo penam transfuga sumit auis.

Aciliere nuda suo pro plumis vulnera vestit,
Edictuma; subit ne nisi nocte volet,
Ann bonus est ciuis qui prefert ciuibus bostem,
Aciliter scruit nemo vuodus beris.
Discite vos ciues patriam non spernere vestram
Discite vos vitam spernere pro patria,
Mos voceat volucris pennis spoliata vetustis
The siat prob fraus ciuibus vlla suis
Mon verbo proceres sed reslaborate frequentes
Quo viuat tutis cetera turba modis,

Soneto materiale.



Aciendo insieme vna grande bataglia
Lutti li ocelli contra li animali
E la victozia stando fra le ali
Sol ve li ocelli che le fere trauaglia
El vespertilio par che non se accaglia
Per li suo ocelli var colpi moztali

Abandonando soi compagni equali
Contra loz vole che sua posta vaglia
Dapoi vedendo che sua posta grande
Baucan li ocelli per laquila sozte
Substamente aloz si tozna e ponde
Comandando li ocelli amara sozte
Li deno che al volar lale non spande:
Saluo la notte in pena dela mozte
Chi offende la sua patria e suo de bonozi
Se serue iniustamente a dui signozi,

#### Soneto mozale.

Di nouella che qui el barbastello Stana fecuro a vir vina chi vince Dora va luna parte bor torna quince IDor viua el leone 7 bora viua locello Con lbomo cativo e tapinello El quale velicitade ognibor finfinge E sempre nel mal far feliga e cinze Sempre metendo mal va questo a quello Cofi collui elqual non ba firmeza Plaffia la chiefia e sta molto veuoto ma come e fora sta in pegior fereza Al barbaftet vi notte andare noto Con collui che seguira tal treza Mel profundo ve abisso bara suo voto. Lo apostol vice ben non se compensa Dichrifto e vel vimonio in vna mensa.

De philomena z accipitre. Sabula. rlvij.

Supplicat alter ait plus prece carmen amo
Pec prece; nec precio: sedamico flectere cantu
Ede potes ille silet: vulcius illa cant
Edente semit licet ore canatimens eius arcste
Luius mellistuum manat ab ore melos.

Impia fatur auis sordet modus iste canozis.

Et laniat natum matre vidente suum.

Dater obit nec obire potest. sed viuit vt ipsam

Aincat vita necem plus nece cladis babens

Cor matris patitur nati plus corpore corpus

Sodit auis rostro cor sodit ense volor.

Mestigat sua pena scelus nam fraudibus vso

Aucupe fraudosam viscus inescat auem

Sine malo claudi mala vita meretur miquus

Qua capit insontes se volet arte capi.

#### Soneto materiale.



Antaua volcemente el rofignolo
Su el nito suo lieto si vepoztava.

Da in tanto lo sparauero li ariuaua
El nido li assalto che era nel brolo
Quella gli supplico con grave volo.

Lanta suaue el sparaner parlaua,
El rosignol piu volce assai cantana
IDer tema ebel non mangi el suo sigliolo.
Quella cantando bauca nel coz gran voglia
El sparaner cridogli tu mal canti
E presente la madre il siglio spoglia.
Cosi convien ebe vi volor se amanti
E senza morte la morte racoglia
Da el cor roduto va granosi pianti.
Ocrita el río mal sin ebe mala vita
Sempre ba menato e por pena infinita.

### Soneto morale.

L rofignol cantando volcemente Buardana chel suo nido non fia guasto El sparauer che poi li robo el pasto Bolche de canto piu dolce il contente. Æ cosi fa la volozosamente De lo viuraro quando el va ve stato Al pouer bomo e che li mette el basto Che laffar li convien campi e immente. Canta via volce e quel li porta loua. Lanta piu volce egli va la galina Anchor piu volce e poi la biada noua Troppo piu volce e voltali la schina Lossi come li figli fame proua E mendicando fan vita tapina Me mai se mendan questi sagurati Maladetti va vio e biastemati Pfurarifubiecci a la rapina. Danima meschina Che mai se pente de li soi peccati Doppo la morte vassen tra vannati

Delupo rvulpe. Sabula, rlviij.



Itat preda lupum vucit lupus ocia longo Sausta cibo vulpes inuidet ista mouet. Frater aue miroz cur tauto tempoze mecum Mon fueris nequeo immemor esse tui. Ille refert pro me vigilat tua cura precari Mumina non cessas ne mea vita ruat Fraude tamen munita venis fallogs venenum Melle tegit volor est copia nostra tibi Extorquere paras aliquid furtumque minaris Sed mea furtiuam respuit esca gulam Spreta redit spretam stimulat volor apta volori Fraus subit ad pecozum transoluatilla oucem. Wunc monet bis verbis tua gratia muneris instar Sit mbi nang tibi vat mea cura lupum. Boftem perde tuum tutus latet boftis in antro. Bir fauetantra subit bic necat ense lupum. Ista Inpi confumit opes sed floret ad boram Plita nocens vulpes casse recenta gemit. Qui nocui nocet ecce mibi nocusse nociuo. Jure cado cuius concidit arte lupus,

Minere de rapto vitam rapit invidus instans Alter ius damnis in sua damna redit.

Soneto materiale. Auea il lupo furato vn agnello La volpe verso quel parlaua lieta E visse voue sta tua vita quieta Di ce me maraviglio car fratello E quello ad ella con resguardo fello A pregar vio per me veb non te affreta. Dur volentieri troueresti meta De furar cio che col vente flagello. Martisse quella vergognosa e grama El pecozar su la campagna vide Qual fortemente a se parlando chiama E visse el luvo lagnel tuo viuide Mostrogliel loco e viu de ira lo infiama. ma quel vierro li corse el lupo occide Mor inuidia perisse che rapina Mer li altrui vanni sua vita ruina. Sonetto morale. Ecotiel luvo bauer lagnello tolto E venozarlo sol per se soletto SALEt ecco la volve con viletto Fraudevolmente farlilieto volto. Cossi e collui che in le magagne e involto E fotto co330 vien a chi e in vefetto E tutta boza li mostra chiaro aspetto Mer bauer parte or quel chee visciolto

Der bauer parte vi quel che e visciol
Da quando vede che collui gli niega
Dice fra se varolo a ti per punto
E come el suo signozi va la piega
Quando el signoze el sagurato ba sunto
E vede che ve certo el gie la frega
Secundo sua insticia el sa vesuncto
Idio prima punisse el peccatore
E similmente poi lo accusatore.

Decerno z fonte. Sabula, roliii,



Ons nitet argento similisticis arida ceruum
Idunc rapicidaurit aquastie speculatur aquis.
Idunc deat dunc mulcet ramose sloria frontis
Idunc premit dunc ledit tidia macra pedum
Ecce canis tonactira canum timet ille timenti
In fuga culpati cruris adorat opem
Sylue claustra subit cornu retinente moratur
Erure neci raptum cornua longa necant
Spernere qo prosit ramare quod obsit ineptum est.
Quod suginns prodest rauod amamus obest.

Soneto materiale.



Theculauasi el ceruo nel chiar fonte Bto per bere e la fresca fontana E superbisse de la glozia vana

8

De le ramose corna ve sua fronte

¡Doi se lamenta ve le macre zonte

De le sue gambe r ccco per la piana

Latrar li cani ma la voce il sana

Le gambe priega che al correr sian pronte

Sugendo el ceruo nel bosco vescese

E con le corna longe che lo hauia

Ingatigliose senza far vesese

Da in tanto il caciator ini venia

E subito quel ceruo ligo e prese

Da la speranza osseso vana e ria.

Sprezar quel che ve gioua e gran mateza

E quel che noce hauerlo per legreza

### Soneto morale.

Ome tu vedi el ceruo quini preso Eu per lo vesiderio ve le corna Che più non vada ne più retro tozna Dicon le frasche va lequal su appreso E cosi lbomo va la fonte offeso Live val mondo in cui spechiar te schozna Per lo peccato e preso vnde soggiorna E nel peccato conviensi star leso: Quando sentesti che latraua i cani Live el vemonio che te sottomesse Albora cognoscesti i pensier vani Lu pregaua le gambe che corresse Lioe penitentia:ma certo lontani Troppo eran fatti toi penfieri va effe. Mer li peccati se porta le pene Mero cialchun se ssozzi ve far bene. A THE RESERVE TO THE

De viro & vroie. Zabula, l.



Min vir z vrozamant:vrozem pzinat amato Marca viro:nec eam privat amore viri: Loningis amplectés tumulu pro coinge verat Angue genas: oculos fletibus, ora fono. Manc iunat ipse volor nequit bac ve sede revelli: Standine feu tenebris: feu prece; flue minis. Ecce reum vamnat iuder:crur borrida punit. In cruce custodit tempore noctis eques: Die fititiad tumulum vocat bune z clamoz: z ignis Drataque munue; bec pat. 7 ille bibit. Egrum nectareis audet cor iniungere verbis. Munc vocat ad primum cura falutis opus. Sed redit a vulces interit amaro. Lordi.victa subit claustra volorisamor. Wir metuens furem furi suspendia furis Bisit sed viduam tacins amore petit, Dancamor ipseligat:fructung ligurit amoris. Dicredit ad furem, sed loca fure carent, Dic volet. boc questu voloz bic instigat amicam. Mon bene servato fure tremoze premoz,

s ii

Rer mibi servandum vederat me regius ensis.

Terzet. z extozrem me iubet esse timoz.

Dec ait, inveni que spem tibi suscitet artem.

Uir meus implebit in cruce suris onus.

Ipsa virum, restem subligat illa viro

Iduic mertto succumbit eques soccumbit amozi

Illa nouo ligat bos sirmus amoze thozus.

Sola premit vivosq metu penag sepultos

Semina semineum non bene sinit opus.

#### Soneto materiale.

Olfi la vonna ve el marito prina LE notte e vi la sepultura abbracia Eccoti vn ladro a la forcha fe alaccia. La guardia forte la notte teniua. Ando a la tomba e la vonna querina Ebegli porgesse bere in vna taccia Appresso acio de amor quella percaccia E quella assente senza voglia schua. Mossa la guarda tornando a la croce Trouo chel ladro li era tolto la via. A la vonna ne vien con bumile voce. Dyme come ote far la vita mia Mon oubitar quella con vir feroce E su la soccba el marito ponia. Temen viui vergogna e mozti pena Da la femina lopra a malfin mena.

### Soneto mozale.

Edi la vonna pianzere el marito

E poi cauarlo ve la sepultura.

Pedi malitia propria e non sagura.

I Donerlo in croce chi era sepelito.

In peccati mortali e stabilito.

Ebi non teme vergogna ne paura.

I non stroua in lururia piu mesura

Indepiu parte vel mondo e perito.

La vonna al suo marito abbracia e stringe

Lioe lururie abbracia questo mondo

E quanto piu po a se il tira e constringe

E voppo in croce el pone con gran pondo

E con latturio vel nemico el gionge

Et trabuchar lo sa giu nel prosondo

Mon e nel mondo piu borribel peccato

Quanto che e questo ue il piu scelerato.

De unene t thayde, Sabula.li.



The sua thais inneres irretit: amorem

Fingit: \( \tau \) theis fructus amore venit.

A multis fert multa procis: ex omnibus vnuz

Elizit buic veri spondet amoris opes.

Sum tha sigz mens cupio plus omnibus vnum

Te volo sed nolo munus babere thum

Percipit ille volos \( \tau \) fraudi frande resistit.

Sis mea sumgz thus nos vecet equus amor

Plucre non vellem nis mecum vinere velles,

Tu mibi sola salus tu sola mibi quies

\$\text{ii}\$







De patre reius filio. Sabula.lij. St pater buic genitus bic patri credere nescit Mam facienda fugit z fugienda facit Mens vaga viscurzit a menti consonat etas Mentis a cratis turbine frena fugit Bra scris punit pro nati crunine seruos. Instruicista senem fabula nata sequi. Cauta boucm vitulumg; manus supponit aratro Dic subit ille iugum pellitarator ait. Baude letus aratro quem vomat vlus arandi. A boue maiori viscat arare minor Mon placet ve sudes sed ves exempla minori Qui pede qui cornu pugnat obire iugo Sic vomat indomitum vomito bone cautus arator Sic veterem sequitur innior ille bouem. Proficit erempli merito cautela vocendi Maiorigs suo credat in arte minor

Soneto materiale.

s iiij

padrecastigana el suo figliolo. El figlio al padre non credeua niente Sempre el contrario piglia ne la mente, Einde el suo padre ne sente gran ouolo, E quando el figlio commete alcun volo El padre batte il servo ouramente. E sempre a castigarlo be soffrente E ve sua mente fa questo reuolo, Liglio la man maestra velbouolco Nuose el vitello al giono con el bone Simile a quel ve lisola ve cholco. Ande el bouolcho tal parole moue. Ara via lieto chel convien che el solco Elgiouene val vechio impari e troue Molto gioua cautela de doctrina Mur chel minor al magior se veclina

#### Soneto morale.

Erche ve vui fui primo creatore Adam vi creai per primo padre Eua ve trasti poi per prima madre Morse ve veddi per gubernatore. Abraam isabac iacob consigliatore. Che de virtute ve mostro lesquadre Tantiprofecti con viste legiadre. Merita viffe e non fu mentitoze. Tutti costoro ve frustar ve auanti Mer castigarui per suo gran martyre E vui pur nel mal far seti constanti El mio volce figliol con gran vifire Ara vui mandai con bumili sembianti E per inuidia lo festi mozire Mon ve castigaro qual padre ei figlio. Moi che volete lo eterno periglio.

De vipera zlima. Sabula.liij.



Ipera fabrilem vapis ancia tendit in edem
Incipit z limam rodere lima loqui.
Mescis posse meum que sit mea gloria nescis
Dente meo pateris non ego vente tuo.
In tenuem ferrum sorti molo vente farinam
Et cadit a tritu vura farina meo
Ferrea potenti castigo tubera morsu
Aspra plano seco longa foranda soro
Deliras igitur cum vente minaris inermi
Rideo quod ferior vulnera serre gemis.
Fortem fortis amet nam fortem sortior angit
coaiori timeat obuius ire minor
coartialis.
Quid ventem vente inuabit
Rodere carne opus est si satur esse velis.
Me perdas operam, qui se mirantur in illos.
Airus babe nos bec nouinus esse nibil.

Soneto materiale,

Atro vna serpe in casa de vn ferzare Der la gran fame e reguardando prima. In bocha prese vna tagliente lima Mogliendola vil tutto rofigare La lima albora incomincio avarlare E visseel morso mio non se velima Da tutti iferzi in polucre sublima Si chel tuo vente mal non mi po fare Con el mio morfo vinco ogni metallo E lo aspro spiano con lo vente mio Lo troppo longo a la mesura callo E quel che va forar lo foro anche io Si chel tuo minaciar e vano e frallo Forido z tu piangerai vel morforto Ami el men forte sempre el piu possente IAc a lui contrasti perche sie perdente.

### Soneto mozale.

Bite configlia el perfeto maestro Che sempre vebbi amar lbomo valente A iAe contradir punto ouer niente Che per sua forza ce po far sinestro Mira quanto ti va lo erempio vestro De la serpe che per fame volente Roder volca la lima col suo vente Dbe meno el teme che bolcion balestro Tu cosi non contendere con vio Ena fa che semprelo ami con sua corte Lome info signore possente e pio. E quando fame te gette le forte De offenderal poueretto amico mio Lassalo in pace che e vi te piu forte. Et ama sempre ciascun tuo consorte. Lieto te trouerai voppo la morte.

Delupis rouibus. Jabula, liiij.



Agna lupus opponit oues oniumas satelles
Est canis: est aries: hac ope sidit ouis
I Dalma viu vormuc of perat turba suporum
Est simulans sedus sedere tentat ouem.
Sedus virunas sides iurato numine sulcit:
Id supus: id simpler obside sirmat ouis:
Datas supis malesana canes: recipitas suporum
I Disnora nec metuit: nec sua vamna videt.
Cum natura iubet natos viulare supinos
Turba supina sucrit sedera rupta querens.
Ergo pecus tutoris egens in viscera mergit
I Dreside nuda suo sic tumulatur ouis.
Tutorem retinere suum tutissima res est
Main si tutor abest; hostis abeste potest.

Soneto materiale.



Tregua con quelle fece vna vomane
Tregua con quelle fece vna vomane
Tregua con quelle fece vna vomane
Ther ingannar le trifte miserelle
per obstaso el can vomanda a quella
Elle se mosser a le promesse vane
El cane per obstaso a quelli vona
Tan altro pigno poi va lupi prese
Ebe in nullo opprobrio ve lupi consona
Ilupi ver ve lor mossen contese
Ebe ban rotto el patto r a nulla perdona
Dilacerando lor senza visses.
Secur cosa e saluar chi po vesendere.
Sel mancha lo nemico li po ossendere,

### Soneto morale.

Mando tu bai vn perfetto aduocato E similmente vn tuo fator liale Amico mio tientelo per tale Che laltra parte non te facia mato. Mon odi tu come te vice Lato, Da perfeto configlio al tuo fodale Si lo abandoni tu ne ariui male Etal vesotto cadi al primo tratto Al compromesso la setta lupina Subitamente te recorreadosso Questi fan tua rason perfetta e fina Dice lo tristo aitar piu non te posso Chela instituta el codego diffina La voue lupi fan bocon piugrosso Chi va la penitentia se abandona Subito lo nemico adoffo fprona.

De luco & secure, Jabula, lv.



Mora a disfarmi con sue mani ardisse Losi neassonda el nemico contiglio Guarda da dar fauor al tuo nemico.

Che con el tuo medesmo sie mendico.

Soneto morale.

La secure che vel manicho man cha
Domanda a lhomo el bosco che ce el via
Collui a soi mal fari consentia
Elhomo quel vessar mai non se stancha
Cosi collui che lo nemico afrancha.
IDer li soi vanni porta mala via
Trouasein scelerata malatia

Ladere tosto voue el vicio elbrancha
De la folia vel mondo victo e quini
E contra lo nemico alcuna parte
Ilder var exempio a color che son vini.

Chiunque al vemonio presta le sue farce Conuien che nel profundo ne veriui ¡Dero che vel mal far vsa quella arte Ildor rotte son le carte,

Mon e niuno chel vero te vica Se tu li ferui el te fa poi la fica.

De lupor cane. Sabula.lvi.



Alm cane sylva lupuz sociat lupus inge amena Adelle nites, in te copia fancta patet Dio verbis vat verba canis me vitat berilis Bratia cum domino me cibat ipla domus. Mocte vigil fures latracu nuncio tutam Seruo vomum mibi vat culmus in ede torum. Dec mouet oze lupus cupio me viuere tecum Communem capient ocia nostra cibum Reddit verba canis, cupio me viuere tecum. Elna vabit nobis mensa manusqqcibum. Alle fauet sequiturgs canem gutturgs caninum Respicit z querit cur cecidere puli. Inquit ne valeam morsu peccare ourno Minda viurna sero nocte iubente vagor Reddit verba lupus non est mibi copia canti Elt fieri seruns ventris amoze velim Ditioz est liber mendicus viute servo Bernus babet nec se nec sua liber babet. Libertas predulce bonum bona cetera condit Qua nifi conditur, nil sapit esca mibi Libertas animicibus est z vera voluptas Qua qui diues erit vitioz effe nequit Polo velle meum pro turpi vendere lucro Mas qui vendit opes: boc agit vt fit mops Mon bene pro toto libertas venditur auro Moc celeste bonum preterit orbis opes. Soneto materiale. Controse el lupo nel cane e si vice La copia de bon cibi che tu gusti Dolitiegroffi monstran li toi busti El can rispose mua vita e felice Kaccio de carne fasani e perdice Percheladri vescacio e saluo i iusti. Apa teco io voglio mia vita se frusti E questo el lupo al cane ancor redice Medendo el lupo i pelli de la gola Che eran caduti al cane lui vomanda Mer qual cason z elli vice sola Mer la morsura mia che e troppo granda Ligame el giorno el lupo tal parola,

Dice non voglio che gola me prenda Liberta non se vende ben per oro. Quel von celeste passa ogni thesoro. Sonetto morale.

E la sententia non bene pro toto

Connieme refiorir vno altro moto

Lome el voctore me va vigoria

To non so virsi ben come io voria

Ben che lanimo sia ve cio veuoto.

Da quanto io so cio che comprendo noto

Il der non scriuer in van lanuna mia

Mota qui chel vemonio ve lo inferno

Postra ve compagnarse albomo iusto

Sol per condurlo ne lo abisso eterno.

Cha quando vede el col ve pelli frusto

Lioe ve peccati volgiese in alterno

idol vol sentir ve penitentia el gusto.

Losi el predicator sio ben viseerno

It i val nulla predicar lo inferno.

De ventre pedibus r manibus.

Fabula.



Mcusantavidi pes: 7 manus ocia ventris Ommia solus babes lucra labore carens Mos labor edomuitte fouct mertia sorbes Omma que nostri cura laboris emic: Difce patifamis acre ingum: vel vifce tabori Credere: teque tui cura laboris alat. Sic ventri seruire negant se venter inanem Comperitionat opein:nil vat auara manus, Ille preces iteratrurius fugit illa precantem. In stomachi fundo torpet obitga calor. Micta fame natura fugit vir arzida fauces Obserat ve solicum non finat ire cibum, Pult epulas vare sera manus sed corporis egri Derdita non reperans machina tota perit. Memo fibi fatis est eget omnis amicus amico, Si non vie alije parcere parce tibi,

## Soneto materiale.

I piedi con le mane se lamenta De lo suo ventre che ocioso vine E oisse a lui senza faticha prine El guadagno che nostra vita stenta IDoza soffrise la fame violenta Dhe tanto ingordo e trifto effer folcui. E vargli va mangiar le man son schiui La voue el corpo sua vita tormenta. chisericordia el corpo romandana La manauara niente li vol vare La voue el corpo al fin pericolana. E posa quando lo vosse aiutare El corpo non po piu che non parlaua Mande infieme convien pericolare Bitel per se non e sol la persona. Se non perdoniadaltri a te perdona Soneto morale.



Alcun de lor non po pericolare.

Come el fontico viene abandonare

E che dai mercandar stano distanti

De signor diuentan tristi fanti.

Thel fontico li puote piu aduutare

Similmente e fra nui la fancta chiesa

Sontico insto de le anime nostre

Fin che la obserui sempre sa disesa

Contra el núnico con el qual tu giostre

ma se pur tua malicia si ripresa

Connien che perdi le beate chiostre

Thero non abandonar quel che ti giona

Me contra el tuo missior non pissiar prona.

De simia z vulpe. Zabula.lviij.



Imia ve turpi queritur nate:porrigit aurem Aulpes:nec recipit mente sed aure preces. Simia sie fatur:natis vt mibi vedecus orné Sufficeret caude pars mibi parua tue Quid prodes nimia campos insculpere cauda.
Quid mibi prodestet, est tibi pondus iners;
Illa refert nimio vamnas ve pondere caudam
Est breuis est que leuis bec vuo vamna queror
Walo verat bumum quam sit tibi causa vecoris.
Quam tegat imundas res bene munda nates.
Id minimum minimog; minus vitaret egenum.
Quod minimum minimo credis auare minus.

#### Soneto materiale.

Amentali la simia vergognosa Contrala volpe de sua soza natica E vice la tua coda molto radica Che scopando terzente e ponderosa A cosa che te tanto faticosa Sariasse a mia sociura a vatta e praticha Che tanto forte non parria sylvatica stariammi ben quella che ti e nogliofa. La volpe vice, a me par che me sia La coda vamno che e curta e legera Assai piu longa bauere la vozia Manzi voglia per terza giozno e fera Tirarmi vietro questa coda mia Che al sozo culo tuo la sia bandera El troppo sempre par poco a lauaro El poco troppo al pouer che la caro

## Soneto mozale.

Auaritia che e misera consorte.
Seneca vice che qual piu la abracia
Diu cade in pouertade e piu se alacia
Quanto concupiscendo sta piu sorte
Ella radice ve ogni mala sorte
Dice san paulo a quel che in te se sacia
Salomon vice che turbida facia
A tua famigha fai si tu la porte.
Adun 93 non vegliate farui volpe
Loprite le sue carne al pouereto

bij

Me lassatel perir per vostre colpe Idio mando per nostro gran vissetto In terza a indicar sue proprie polpe Me a noi su auaro vel proprio aspetto Mero ciascun vi cio prenda viletto Esta ben liberal al poucretto.

De asello & institore. Fabula-lir.



Im foza festinus lucro petit instat afello Institoz z pressum pondere fuste premit Ille necem sperat nece promittente quietem. Sed nece completa vivere pena potest. Mam cribella facit z timpana pellis afelli. Idinclaratur z bine pulsa tonante manu. Eur sua vita nocet caveat sibi rumpere vitam ison nece sed meriti iure quiescit bomo.

Soneto materiale.

Er la ingordina vel grande guadagno Lasino forte el mercadante preme Con grave carco e botte'tutte in sieme Fol chel viagio vada orito e stagno. Zasino albora con pieroso lagno Morte vomanda per chevita teme Chiedendoli mercede ver quel Beme Che vi fatica gli facia sparagno Lasino more e de la pelle sua Derforando si fa cribelli vancho Gaffe temburi che giamai non mua A man sonante de vargli nel fiancho Si che a piu penela mortelargua Che ne la vita e va soperchi stancho. Da romper guardia chi noce fua vita: Merche alchun poi non troua chi laita.

## Sonetto mozale.

Ldi che lasinello se lamenta Che non po piu ourare al institoze Der cheogni vi porta pena magiore Con piu va innanci tutta boza piu ftenta. Morte vonianda ne piu se argumenta E quando e morto fa stente pegiore Similmente vien al peccatore De in questo mondo mai non se contenta. Tutta via prega vio fame morire; Me po portare in pace la sua pena E vio piu pena po li fa sofrire: Dopo a linferno linimico el mena E sostenir convien tanto martire Che tintinar li fa la polpa e vena Mortate in pace lo affanno vel mondo Se voi goder volete el ben iocondo.

De argo ceruo 2 bobus, Jabula.lr.



Dtus voce canum ceruns fugit ania sylue Deferit:arua teneticlaustra bouina subit Bos airaut luci tenebras aut equota ponti Tu us intraffes: binc piger inde leuis. Duc veniet custofq3 boung stabuliq3 magister Si ouo vel tantum te videt alter obis Ceruus ait mibi veftra necem elementia vemat Londite me latebris vt innet vinbra fugam Bune tumulat fenum presepe reuisit arator Frondibus 7 feno munit alitaz bouce. Dic redit:at ceruus vitaffe pericula gaudet. Bobus ait grates, ex quibus vnus ait. Eftleue:vitare cecum fi venerit Argue. Argum fi poteris fallere victor eris. Centum fert oculos, cui le vebere fatentur, Et vonne z scrui totagg iura loci. Res tua te reperit argumires altera cecum. Qui tibi vormitat scit vigilare sibi. Die filet: Ergus iit ftabulum bobufgy ministrat. ¡Dlus equo tenues viderat effe boues.

Dum munit presepe cibo. Dum fulgurat ira.

Ausa videre diem cornua longa videt.

Quid latet. bic quid ait video sentitg; latentema

Et bona fortune munera letus babet.

Erulis est non esse suum vigilare potentis.

Stertere seruorum velle iuuare pija

## Soneto materiale.

L ceruo mosso val latrar ve cani Ensi vel boscho r intro ne bouile Secur sarebbe troppo piu tuto stile. Diffen li boui ne 1 boschi lontani. Sea la mia guardia cadi tra le mani. Merir te conuerza de moste vile. El ceruo ascoso tanto stette bumile Che la guardia schiuo quella domane Miente bai fatto vissen li boui al ceruo De schiuar boz tua vita ma comuna Mon te fia schiuar argo come el servo Argo vascendo i boui che vegiuna El ceruo vide e quel prese proteruo Regratiando el von ve la fortuna Temer chi e in bando il possente vigilare Dozmir il seruo lbuomo pio suol aitare Quisquis vesiderat patrios sibi crescere census Rem quicungs cupit nec mutilaffe fuam Discat ab exemplo tempus vigilare per omne. Mulla sit infami pars vata vesidie. Argus babet centum vigilanti lumina fronte. mens bominem sic sit provida luminibus.

# Soneto morale.

Or vediel ceruo per la gran paura Esser con boui ne la stala schiuso. Il boue lhebe coperto col muso De seno per schiuarlo da sagura Prima el famiglio schiuo per ventura

b iiii

Cha si coperto non bebe percuso

Le val veder de argo sosse scuso

Ande per i per la sua cornatura

Cosi sa lbomo che nel visio vine

E stassi chiuso neli gran peccati

Sugiendo el prete con voglie catine

Quellui che vine sra li scelerati

Lidai non bisogna che da dio se schine

Iderche egli el vede e cacial fra damnati

Edisertsagurati.

De star nei vitti ciascadun se guardi

Si de argo vosse sine la tristi dardi

De iudeo z pincerna regis. Sabula lri.

Ert indeus opes sed vonius fert pectoze maius Jutus adurit eum cura forifg labor. Ergo metu vamni fibi munere regis amozem. Firmat vt accepto preduce tutus eat. Regius bunc pincerna regit cor eius arescit. Auri vira fitis qui varat ense nefas. Sylva patet subeunt iudeus in oze sequentis. Lor notatipse seguar inquit atille negat Et gladium nudans nemo fciet inquitobito Alle refert scelus boc ista loquetur auis Mic metitense caput r opes rapit r scrobe funus, Lelat agit celeres annus in orberotas Derdices domini cene pincerna ministrat Ridet za risu viz vacat ille suo Rer audire stit bic viffert vicere causam Kit locus ambo sedent bic vetit ille refert Rex polet aleto mentitur gaudia rifu. Regis confilium conciliumgs sedet. Mincernam crucis esse reum sententia prodit Crux emeritum punit iurc fauente cruct Elt perimas quenquam nullum tibi fuadeat aurum Mam occus z vitam mesta ruina rapit

Soneto materiale.



Mo iudeo portaua vn gran theforo Da cio temendo col rese accordana El suo sescalco el re con quel mandaua Der scotta sua e quel per suo ristoro Penso ve occider quello e tuorli loro In tanto la perdice indi volaua Questa palese el iudeo parlaua Te sara auanti al real concistozo Blre mangiando vn giorno vna perdice El sescalco la vide e mosse vn riso. Merche se ride el re al pincerna vice Il vero conta con pauroso viso Albora il re il fece metre a pendice Derche val suo camando su viusso. Mon esser bomicida per moneta Che aspra ruina tuole vita licta Soneto materiale.

Ansieme col vemonio in vna zoccia Sece al pincerna stringere la stroccia E lasso per superbia lbumulitade, Dunque laffati star le vanitade Chel mondano non ve sotto poccia. spa solamente attendete a la goccia Ebe vio ve manda ve sua charitade. Credete vui che la perdice vozina Al far a vio la malina palese Plina e rostita al ver non muta forma. Contra insticia a voler far vifese. Sate la mente che non e viforma Chel gran guadagno mostra mate spele. Sa che per roba mai non rompi fede E non serai de machometto berede Auri facra fames mortalia pectora cogis In quocunque nefas in mala cuncta ruis Der te commaculant genitores sanguine vertras: In frattem frater ftringit z enfe manum. Sidite non ideo quod vobis conscia mens sit Sola quod occultis fit scelus omne locis Jupiter est quocunque vides quocunque moueris Atque argi superat lumina plura veus: De ciue 7 equite regis. Sabula.lrij.



Buis eques sub rege viget, bic prelia regis Dic vilpensat opes bic vir: ville sener: Inuidie prelata genis innata voloris Flames far innenem orzet:bonoze fenis: Rectis in aure truces fingit de cine fufurros: Mon eft paftorait: fed lupus ille fener Ditant furta senem creuit sua copia furtis Est sua ve censu gaza recisa mo Girmabo mea victa manu fua furta fateri Hounc faciam bello judice verus ero. Lum moucant obiecta senem.plus vebilis etas Bunc mouet & seni crimine visus bebes. Marcunt iura feni si pro se pugnat amicus Quinullius odor fenorisarma vabit: Dendicat pugilem fed abest qui pugnet amicus Mam refugit vilo turbine falfus amoz Dum fortuna tonat fugitinos terretamicos Quis amet aut quis non fola procella vocet Cena trabit ciuem viffert nor vna vuellum. Sollicitat mentem iufta querella fenis Quos meritis emi multos mibi fecit amicos Longa vice cunctos abstulit boza breuis De tot amicozum populo non refistit vnus Quangy vedi multis nemo repenfat opem Rebar pace frui pacimea congruit etas Sed mea turbauit gaudia liuoz edar. Mosti multa meo palmam pepigere tepesco Alle calet careo viribus ille viget Arma parum nout se totum prebuit armis Eft mibi vifus bebes vifus acutus ei. Mil mibi prebet opem nisi unte gratia cause De fragilli queritur prefide causa potens. Lorporised:pfim timet alti copia cordis. Mam fragilli peccat mens animofa manu. Si curpes nitide mendar infamia vice Infigit maculas quid micuiffe iuvat Desperat lugetas fener.bunc lenit aratoz Qui fenis arua nouacannua lucra ferens Me stimulat pietas pro te perferre ouellum Est mibi pro vomino vertra parata nico,

Ecce dies oritur, locus est tempusar duelli Stant pugiles ineunt mente manugg fibi. Est equitifedus quod stet quod pugnet arator Seque putat victum ni cito vincat cum. Mil deseretinct virtus oblita futuri. Dertera corporeas prodiga fundit opes Icus iple suos steriles expendit in vsus Et feriens bostem se magis boste ferit Sed proprie virtutis opes ascondit arator Dum locus expense vetur: 7 boza sue. Aut mom fallicaut armis temperaticus. Droducitaz minas frontis verunaz jubar Dormitant vigilat ceffanloz recogitat ictus. Et metnens audet vertra notatgz locum. Dec mora non artis ratio: sed culva timoris Ereditur arte fruens effe videtur iners: Baudet eques viciffe purans spernitgs bubulcum Sudoremg suum tergit ab ore suo: Ecce mozam nescit equitem speculata mozantem Et cubiti nodum rustica claua ferit: Duius plaga loci totius corporis aufert Robur cedit eques segne cadente sedet D noua simplicitas sedet ille vocatos sedentem Et núi furgat eques furgere velle negat Surge bubulcus ait cui miles furgere nolo Alter ait sedeas me que sedere licet. Turba stupet presectus adest equitigs moranti Imperat aut surgat aut superatus eat. Weret eques presectus ait te vicit arator. Dugna cadit regi panditur ordo rei. Rer ait incisum noto proferre ouellum Dedecus explanet ille vel ille suum. Dugna redit milelgs fedet velut ante fedebat Surge bubulcus ait non volo virit cques Lukor ait dum ftare negas ego ftare negabo Surgere si téptes surgere promptus ero Ambo sedent ridet populus preses grubulco Intonat aut surgat aut superatus cat. Cultor ait surgat caderet si surgere vellet Dereute preses ait percute surget eques.

Le decet aut illum victi sibi ponere nomen.

Idec mibi non ponam nomen arator ait.

Surgo surge miser nam turpe serire sedentem

Est mibi: stegt tibi turpe sedendo mort

Sic ait: timidus mulcetrogat ille surentem

'Parce precor victus supplico victor abi.

Leta nouat fortuna senem: senis vnicus beres

Scribitur: toisnas intratarator opes.

Jus superat vires: sors aspera monstrat amicos

Plus consert odia. gratia fraude sides.

#### Soneto materiale.

Icentia bauendo il citadino vechio Accusato per ladro al suo signoze Che in campo metter possa vn seritote Lbe de la giouentu sia freno el vechio iAon troua alcun che vica me apparechio: Mer te ma gionse vn suo lauozatore De terra elqual ve cio con gran furoze Tolse limpresa de lo anticho vechio In campo venne contro il caualiere E de vn baston li vette si sul brazo Che tramortito cadde sul sentiere. Me el vilan bor te ne va in viazo E te medelmo fate menzognere Operirai vel mio possente mazo, La rason de la forcia non fa sogna. Lo amico se cognosce a la bisogna. Mittere non vebes veterem male gratus amicum iAec labor er co sit tibi nempe granis. Lamico vechio guarda non lassare, Me ti rincresca per lui fadigare.

#### Soneto mozale.

Poppo che lalto dio tu offendisti

De lalto cielo tumida e superba

Doppo che lalto dio tu offendisti

El bon vechietto accusar tu facifti Mer farlo soffrire pena acerba Me la corte vel re voue sta lberba Deel falso seme che prima spandisti Tu mandasti superbia per te in campo Bufticia trabucar la feci al baffo Si che mal riua che legue suo stampo. El bobulco che se mostraua lasso Quando el vestro se vide per suo scampo El giouene se ve sua forca casso Dir se solea tal va che non promette Anchora che chi indufia non remette, Dquantum requie vulcius meminiffe laborum Res est felici oumiacet bostis iners Al tempo bono e volce memoria Demal antico banendo la victoria.

De capone vaccipitre. Sabula.lxiij.



Aerere viffigium vomino veniente caponem Audar accipiter vum videt inquit ei. Quid fugis exulta vominuz vum cernis adesse Luius in aduentu plaudere nitoz ego Ade capo respondit fratrum viuersa meozum Terzet pena:tibi non timoz vllus adeft. Ail magis borrendum quam flebilis aula tyranni. Qua pietas omnis cum ratione perit, Raptozes famuliq3 truces scelerumq3 ministri Iniustis vominis impietate placent. Qui fine vi fine frande manent in fraude necantur iAullo damnatur crimine sepe boni Sic fratres periere meitte reddit amicum Impietas vomino:nequiciegz vigor. Di proprias lauere stolas in languine passos Martyrium sepellit venter auarus cos. Illius ergo timens aspectum credo latere Tutius:vimorti me rapuisse queam Mon amat infontes sed sontes aula tyranni: Lum placet iniufto raptor iniquus bero,

#### Soneto materiale.

Singe el capon quando el vede venire E il sparauero li comencio a vire.

Qual tema te commoue o mente pacia.

Che vel mio sire la chiarita faccia

Medder vn poco non poi sosserire:

Che ogni melancolia va me viscaccia

El capon vice la pena viuersa

Be mei fratelli me comoue a suga

Che te fa lieto quanto piu e vispersa.

Cos lieto e ciascan chio mi vistruga

ine la mason tyranna aspra e peruersa

Che me e li mei occidendo ne manduca.

Monama iusti casa ve tyranni

Che a maluasio signor piacen linganni.

Soneto morale.

L capon fugie fuozi ve le porte Quando el fignor vien va la foresta, Diccli el suo sparanero che ti vesta A fugir quando el fignoz vien a corte Dice el capon io temolaspra sorte Che me occida r a te po facia festa. Lotte tyranna mai non fu modesta Chel falso bonora eal iusto va la morte Collui che serue a vio teme el nemico El peccator col vemonio sta saldo IDerche con esso participa el spico. E con el sparaniero franco e baldo Sta quando sente el signoz che suo amico: El capon fuse e scondese nel paldo. Tristo collui che sempre il tyran segue Lbe par poi come giaccio al fol si stengue.

De pastore a lupo. Sabula. Iriiij.



Im pastore lupus sociabile sedus iniuit
Interius totus vissociatus ei.
Ergo voluz sub melle tegens, lupus ingt amice
Sum pauidus crebra garulitate canis.
Ille suo nostrum latratu seindit amorem
Ille bonum pacis vissociare cupit.
Si me securum: si me vis viuere tutum.
Obses tuttelle sit vatus ille mee.
Erbibito vigili: tutus lupus intrat ouile.
Dilan ians miseras opilionis oues.
Il acis amatorem simulat se persidus bostis
Lautius vt vulnus eritiale terat.
Cuins semper egestrem nulli tradere vebes
Blanditie plusquam vira venena nocent.

#### Soneto materiale.

L pastor con el lupo se acompagna E giuraffe la fede fermamente. El lupo che ba lo felle ne la mente IDenso fra lui la perfida magagna, E viffe el nostro amor forte se lagna Quel can col fuo latrar non gliel confente Mantifia io de tal febre soffrente IDintoko voglio gir a la campagna Se me voi far sccuro e render francho! IDer obstase quel cane si me vona Dlamoz nostro fia visperso e mancho. Alhora i cane el pastor abandona: Ma el lupo sempre de mal far non stancho Le pecoze ad occider non perdona. Cosa che ti bisogna tien la cara Miu chel venen e la losenga amara.

## Soneto morale,

Risto collui che se accompagnera Con el catino che neben sar non po: Con sino auantagio el te vira veno Et a sua possa el ti vesertera, Se amico baraicoa te el vepartira Per posser varci piu tosto su el co Cossi el lupo el pastore consiglio Sin che le pecorelle ha venora. Secol vemonio te acompagne tu Torrate gin ve la perfetta fe E nel peccato caciate piu fu. E quando bene el te ba tirato a se Lanima tolle quando non po piu Me lo inferno la poztara voue se. Suardati va li lufinghe amico fi: Dbe falui lalma e non visertiti. Consuetus vicio quisquis innenilibus annis Erimina non senio linquere posse puto Chi giouenetto se vsa ad alcun vicio Quando el se inuechia attende a quello officio.

De mercatore reius vrore. Jabula.lrv.





Soneto mozale,

Che chi inganna altriegli ingannato fia.

iij

Edi quella catina che vergogna Da fatto al suo marito essendo fuore Quel ritornato con alegro core Che ben fornito bauea la sua bisogna La meretrice che vi cio non segna Mortoli in brazo quel suo vesonore Quel stupefacto vel perduto bonoze A lei non octie vilana rampogna. Elccidia piena ve melanconia Da se produce vn maluaso pensieri Chelbom conduce spesso in mala via Adunque lassa el perfido sentieri Inganna e vendi si che tuo non sia Laspro peccato per lo qual tu peri Chi famiamente fua vergogna menda iAe a vione al mondo non e chi el reprenda.

De rustico & plutone. Jabula. Irvi.





Quando son cassiriman miserelli Abandonati va ciaschun signoze Meli bospitali vol receuer quelli Fino lo inferno suge el suo puzoze Ben che sua vita mostri bella vista Certo nel mondo non e la piu trista. Intret in bas edes quisquis sociare bonozum Azmine se exoptatiscelerumgz borrere ministros Entri ne la nostra scola chiungz vsare Moliconsigli boni e li aitri lasse stare De puero suspenso. Fabula, spij.



Adentes pueri suspendunt ridiculose
Anum ve sociis quem sernant absque volore
Tunc lepus bac trăsupueri que pêdere currut
Sed volor immensus suit iltis cum redierunt.
Acruunt vesunetum puerditor antelizatum.
Artem non noscunt qua possint reddere vitam.
Aum quid facturus sis rerum respice sinem
Avulta quidem risusumt portantia mortem.

## Soneto materiale.

Ran numero ve fanciulli infema racolto Der trapatfare so primer etade Intenti allo giochare come accade: Sofpenden il compagno colla fun involto, Ecco vna lepoze in oebile solto Li solena con suoe volte rade Dreto tirandoli per folchie per biade, Tanto: val penduto longi ibasciolto. Da poi che va la preda feno ritorno Acerbo volor vesso ge salua; Eledendolo gionto nel extremo giorno iAealchun adiuto o arte li valiua: Che sera gia faciata la morte intorno: E lo so spirito a charonte ariua. De quelche fai guarda lultima sorte: Der piacer assai se sa chi va morte,

## Soneto mozale.

Melli putiche per figran folazo: Il so compagno al arbor ban sospeso: A Simili fon a quello chal piacer intelo iAon risguarda il fine vel acto pazo Moi el falso nemico si li tende il lazo Come la lepoz: alla vanita acceso Tira il meschin: che non sia paleso El suo errore per cotal impazo. ma a lultimo fi ritroua in gran periglio I arte e remedio che forfeli bilogna Medi non posserli cauar ve bisbiglio. E come quello che nel vormire sinsogna Mon cognosce il color biancho val vermiglio Siche vela ruina ognul rampogna Antiquo victo se e antiqua vsanza Chel facto al boto sempre ti vara fallanza, i iiii .

## Cancionetta.

Dlume mio quel poco ve argumento Elqual tu spandi so che biasemato Sera per ciaschun lato Mer li subiecti de mortal peccati Monte curare vel suo mal talento The collniche non vol ar configliato Mimanse scelerato. E nel suo fine vaste fra vamnati Mai volozosi tristi e sagurati Lbe non vedete come il mondo eattento Mer gir come fa el vento Aspetando vi vui el piu beato Tirando al fondo quel che ha magioz stato. E pur nel suo mal fare stan ficati Quando fian condennati Repossaransen possa nel tormento Se biasemato fia el compilatore De star in tal errore Mercio non sia ercusato quel che falla Chel suo vitio non calla Che e simigliante vel predicatore Dor sta constante si che el non se salla De mendar la tua balla Due e piu turba de gran peccatore Che li monstri el terzoze De enel profondo voue non se balla Domanda perdonantia a cui recrefce Le tue varole messe Desordenati suori ve tua rima Da non vimeno fa chel se sublima Lo effetto a lalta cima Si che vel tutto non sia sottomesso. Lanzon morale. Qui se conclude el fin de lopra mia Che fi conten auanti nel principio De el volito edificio Chel bon vottor a me vono lui stesso Doeraminatoin ognialegoria

Cogliendo el fiore per lo primo initio E per lo beneficio Al frutto retentina ferma bo messo Lun voppo laltro seguitando apresso Der bauer oltra el fin qualche memoria De cosi fatta bistoria La qual vulgarizando bo poño in rima Logliendo de sententia pur la cima Et in vulgar lbo tratta vallatino Et bolli posto nome zucarino La ficca scorcia bon nosiglio asconde Dice el maistro ounque providentia Mabi in te e recinencia Secundo che sequendo te vechiaro 'Drima te vesti de sua verde fronde Live che bonozar vebia la scientia La seconda sententia IDe che val trifto te savi suardar IDero chel falso larte sa trouare De offendere al unto e percio te caftiga Anchorate affatiga De schiuar quelli che rompen sua fede Dero chel viuer de lbomo ha mercede E quardati val falso testimonio Che pieta temelarte vel vemonio Higliolo mio per la vana speranza El proprio tuo mai non abaddonare E non te acompagnare A superbo bomo vi tepiu possente Momo catino per antiqua vianza Lbaro figliolo non lo alturiare ife il sconoscente aitare All perfido sarai simelmente Che si tu el servi te vol far volente iAe te fidare in le parole blande Chel sauio in van non scande E godi in pace quello pocho che bai Chericha e pouerta se lieta lbai The col poucro bomo non voler contendere Chelegiermente el te votrebbe offendere

Buardati anchora va lasciuia lingua Che non tingannie vanaglozia scaccia. De amici te percaccia E non voler sforciar la tua natura Al picol ferui sempre a voglia piena Lbe in caso de periglio te refacia E fa che non teallacia Braui peccati a far tra lor tua cura Sempre vel rio configlio babi paura E se sei francho guarti a fartiseruo Lbe glie voloz proteruo E sta contento ve el vebito tuo. Si ru fai cofa guarda a lo fin suo Mon ester vile figliolo de la gola Me matamente credi ogni parola. Collui che piu minaccia fa men fatti IDero te priego non ester ve quigli Ecredia bon configli De toi parenti e schula toi nemici Lbe la seconda volta non te imbratti. E non far patto a chi teme perigli iAe incarta poniquigli Che per timor se sa patti inselici Lbe per offender non se aquista amici E ve picolo caso gran mal scende E percio ce vissende De non far piaga che tu non vozesti A ben seguir lo effeto te reuesti. iAe velaltrui non te voler vestire Chelieuemente potresti perirc. El catino minaccia quando ba tempo E per la lingua nasce bene e male Al malatoz vilassar non vale El victo che in lui regna El servicio non vale se per tempo Lopra non mostra el fruto suo equale Chi vol pur farsi tale Quale eil magioze e a lui non se convenga Se steffo abaffa e fortuna visdegna Hor tienti a mente il beneficio agrada

Me la tua mente vada A voler farte quel che tu non sei: Meaben vant non creder che son rei: Chi serui a vui serue inutilmente Questi castigitiente ne la mente El maluaño si merita mala vita Chi per inuidia quel valtrui rapina Porecio in grane ruina Lade chi spreza cossa chi li giona. Semina lopza fua mal vien finita E quel che a la basassa se veclina Softien gran visciplina. Lautella de doctrina e gran favere Sasse al catino el possente temere Bran securanza e bauer chi el po guardare iAe il tuo nemico aitare Me liberta se vende ben per 020 Intende figliol mio questo la nozo Efa la mente tua fi retentiua Lbe falui li boni e li altri vicii schiua iAulla persona e assau per se medesma Et a lo auaro el mondo poco pare: E non te oubitare Che malfin fa chi ingana se medesino Se scrivi el mese sia pronto al milesmo E per moneta bomicidio non fare Lbe mal convien cheriue Chila vita auentura per le pompe iAe per tema ninn che se corrumpe; E lamico se proua a la bisogna El iusto non fa sogna De far albergo a casa ve tyranni ife fede prestari a chi vsa ingbanni Chi vtili te fa tienlo per caro Lusingbetien per venen amaro. Tu bai canzon ben perfetto nofiglio Sia secco quanto pur effere si vole Sacian poche parole Che alchuna volta el troppo vir recresce Si el nome mio alcun saper volesse

Disliche azo el proprio nome mio
Idor vatene con vio
E chiaramente monstra la tua arte
E si tu troui in parte
Chi vel pronome mio saper si lagna
Responde el zuccho va summa campagna.
Finis.
Elue maria satta per lo anteditto azo

We regina virgo gloziosa De gratia plena come langelo viffe. Dominus tecum e subito se affisse In tiquel verbo sancto o preciosa Benedetta tu madre gratiosa Infra tutte le vonne che mai visse Et benedictus fructus che fi miffe el ventre tuo a giacer candida rofa Mero ti prego tabernaculo sancto Dra pro nobis nunca in la morte Si che possiamo odir quel volce canto Et poi regina tu aprice le porte Del paradiso voue sempre e spanto Bratie infinite e virtu vogni sorte El tuo fidel scruo virgo vei Se ricomanda miserere mei.

Sinis.

Impressum Wediolani per Eldericuz scinzenzeler, An





## Tabula ve le predicte Sabule.

|                             | -   |         |
|-----------------------------|-----|---------|
| Wit innet a profit          | fa. | i       |
| De gallo 7 1aspide          | fa. | ii      |
| De lupo ragno               | fa. | iii     |
| De mure 7 rana              | fa. | inj     |
| De cane roue                | fa. | A       |
| De cane gerente carnem      | fa, | vi      |
| Deleone capra r inuenca     | fa, | vij     |
| De femma nubente furi       | fa. | viij    |
| Delupo a grue               | fa. | ir      |
| De cane valia cane          | fa. | r       |
| Deviro a colubio            | fa. | ria     |
| De asello rapro             | fa, | rij     |
| De mure rustico a vrbano    | fa. | riij    |
| De vulpe raquila            | fa. | riiij   |
| De aquila r testudine       | fa. | TA      |
| De vulpe z coruo            | fa. | rvi     |
| De leone apro tauro rasello | fa. | rvij    |
| De catulo 7 asello          | fa. | rviij   |
| Deleone a mure              | fa. | rir     |
| Demiluo a matre             | fa. | rr      |
| De irundine a rustico       | fa  | rri     |
| De civitate carente rege    | fa. | rrij    |
| Deranis petentibus regem    | fa. | rriij   |
| De accipitre a columbis     | fa. | priiij  |
| De fure r cane              | fa. | rrv     |
| De lupo a succula           | fa. | rrvj    |
| De terza que peperit murem  | fa. | rrvii   |
| De lupo ragno               | fa. | rrviij  |
| De cane a domino            | fa. | rrix    |
| De silva 7 lepozibus        | fa. | rrr     |
| Delupo z bedo               | fa. | rrri    |
| De rustico rangue           | fa. | rrrie   |
| De ceruo a lupo             | fa, | rrrni   |
| De mulca r caluo            | fa. | rrriiij |
| De vulper ciconia           | fa. | rrrv    |
| De lupo r cerusce           | fa. | rrrvi   |
| De graculo z panonib u      | fa  | rrrii   |
| De mula 7 musca             | fa, | rrrviii |
|                             |     |         |

Demusca a formica rrrir. fa. Delupo a vulpe fa. tl Deviro 7 mustela fa. rli Derana z boue fa. rlii De passore a leone fa. rliii De egno rleone rliiii rly fa. De equo rasello De quadrupedibus z anibus fa. rivi De philomena a accipitre rlvii fa. rlviii De lupo r vulve fa. rlir De ceruo 7 fonte fa. fa. Deviro a vroze li De tharder innene fa. lii fa. De patre reius filio Delima z vipera fa. liii litti fa. De lupis 7 ouibus Deluco 7 secure fa. 10 fa. Ivi Decane z lupo lvii De pedibus 7 manibus fa. lviii De simia 7 vulpe fa. Deasello 7 institore fa. lir fa. Ir De argo ceruo z bobus De indeo a pincerna fa. lri fa. Irii De cine a milite De capone 7 accipitre fa. lriii Iriiii Belupo a pastore fa. fa. De mercatore 7 eius proze Irv De rustico 7 plutone fa. lrvi De puero suspenso Irvii

Sinia,







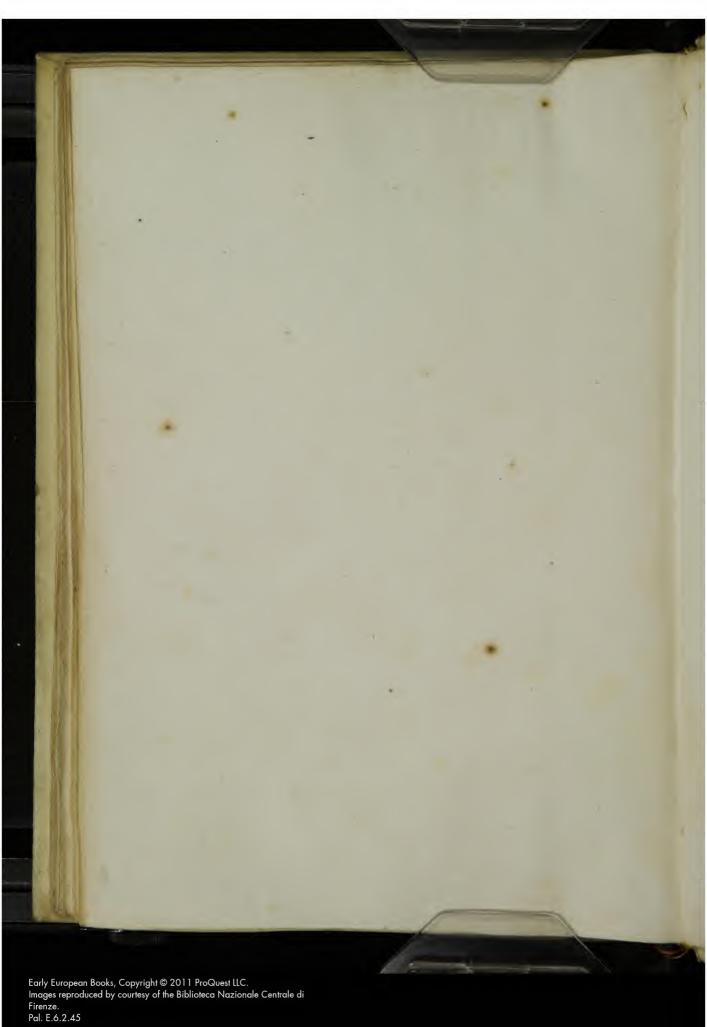





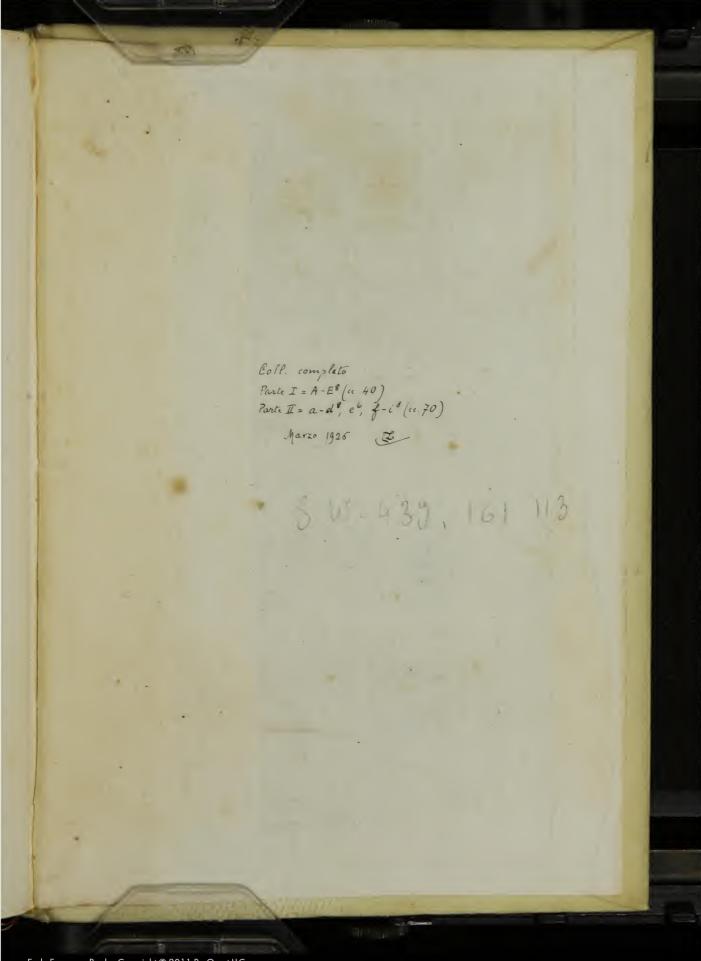